



# STORIA

DELLA

## MARCATRIVIGIANA

E VERONESE

DI GIAMBATISTA VERCI.



#### IN VENEZIA

PRESSO GIACOMO STORTI
CON PUBLICA APPROVAZIONE.



्रिता है। हा पूर्व के किया है। विकास हा किया है के किया के कि सुक्त हैं किया के किया

The first of the control of the cont

The second secon

### STORIA

DELLA

### MARCA TRIVIGIANA

LIBRO OTTAVO.

Cangrande primo illustre, e chiarissimo nell'arte della guerra ebbe meritevolmente questo nome, non tanto dalla grandezza del corpo (1), non essendo questa cosa da pregiarsi assai, quanto dalla grandezza dell'animo invitto e liberale, e dallo splendore di una vita illustre, nel quale superò i maggiori principi dell'età sua. L'eruditissimo Vescovo di Nocera (2) va investigando le ragioni etimologiche di questo nome, le quali a me sembra di non doverle tacere, essendo stato Cangrande uno de'soggetti più

(2) Monfig. Giovio nel luogo cit.

<sup>(</sup>t) Il Giovio nel suo libro intitolato: Elogia Virorum bellica virtute illustrium: alla pag. 64 dice, che era appena di statura mediocre, ma il Continuatore del Cronico Veronese nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. assicura, che su statura magna de pulchra, de omnibus spestabilis.

Egli dice, che brillano in questa mia Storia. Egli dice, che un cotal nome non su preso dall' animale insigne pel latrato, e per la sua sedeltà, ma da quella parola, che nel linguaggio de' Tartari significa Imperadore. Imperciocchè, in que' tempi, egli soggiunge, i più dissinti guerrieri nelle spedizioni di Terra Santa prendevano il nome di que' barbari, che crano stati da loro o presi od uccisi in testimonianza onorevole del loro valore: credendo essi di non potere portare alla loro patria troseo nè più grande, nè più spezioso, quanto quello d'inserire nella propria famiglia a perpetuo decoro il nome de' barbari in guerra vinti.

Io non entro in conto alcuno mallevadore di questa opinione che è senza dubbio savolosa e insussistente, imperciocchè, come
osserva il dottissimo Muratori (1), questa
ctimologia non la seppe Ferreto Vicentino
poeta e storico contemporaneo del medesimo Cangrande nel poema tessuto a lode di
lui (2) avendo egli scritto, che tal nome
gli su dato solamente perchè sua madre

in imagine somni

Visa sibi est peperisse Canem...
nè egli aveva imparato, che gli Scaligeri
sossero oriondi da' Principi dei Windi,
presso a' quali Cahan idem est aut Rex aut
princeps, come segnò fra gli altri Giuseppe

Sca-

<sup>(1)</sup> Antique medii Ævi Diss. XLI.
(2) Nel Tom. IX. Rer. Ital. Script.

Scaligero nel libro, in cui si volle spaccia-1324 re per discendente dagli stessi Scaligeri. So bene che Cane preso avendo il dominio di Verona ancor giovinetto, si diportò con tanta moderazione di animo, giustizia, umanità, e con tanto ordine di esatta disciplina sì in casa, come in guerra, che porente per le aderenze, per l'autorità, per le clientele, e per l'apparato dell'armi veniva universalmente riputato degno del suo nome re di un impero maggiore. Imperciocchè soleva usare la clemenza con ammirabile giudizio, e tener lontana la severità dall'invidia, e dall'odio, coltivar la pietà senza ostentamento, la piacevolezza senza fasto. L'animo suo era di tale tempra, che mentre in casa si dimostrava d'ingegno piacevole e mite, nel campo facevasi vedere feroce ed acerbo ed incsorabile, e quasi crudele nel punire i delitti de' suoi soldati (1). Con tale istituto di vita nè in ca-

<sup>(1)</sup> Il Panvinio forma di Cane il seguente ritratto: Fuit Canis grandis ut & belli, & pacis artibus suo seculo clarissimus, a gestarum rerum magnitudine pro Francisco GRANDIS appellatus. Hic ... bellica gloria ita valuit, ut cum principatum unius tantum urbis adeptus effet, ipse undeviginti, quibus in imperio fuit annis, Vicentiam, Patavium , Brixiam , Tarvisium , Feltrum, Civitatem Belluni, Carniam Orc. suo imperio adjanxit. Gonzagamque familiam, Passerinis antiquis Mantue tirannis ejectis, eidem urbi imposuit; unde merito MAGNI eo tempore cognomen invenit. Fuit præterea liberalis, dollus, magnificus, litterarum

1524 sa ebbe mai a provare congiure e mali intestini, nè nel campo sedizioni di soldati, o rumori al suo nome disfavorevoli (1).

Tutti gli scrittori accordano, che la regia di Cangrande fu sempre un afilo aperto a tutti i eletterati, e principalmente a quelli, che, scacciati dalla patria, erano lo scherzo dell'avversa fortuna. Mentre fu giovine, ebbe grande inclinazione a' tornei, e grande perizia in essi, de' quali, come scrive il Ferreto (2), vedevansi frequenti gli spettacoli in Verona fatti con magnificenza e splendore principesco. Con tali spettacoli non solamente procurava al suo popolo un piacevole trattenimento, ma anche a' nobili delle vicine città, che a lui concorrevano da ogni parte per sar pompa della loro prodezza in que' giuochi.

Il Boccaccio (3) afferma, che Cane su certamente uno de' più nobili e magnissici Signori dell' Italia, e ci lasciò della magnissicenza di lui, e della grandezza dell'animo una onorevole descrizione. È non men degna è d'essere letta la relazione, che dello splendore, e della liberalità di Cane nell'ammettere e nel trattenere alla sua Corte ogni ordine di persone ci ha dato nelle sue

cultor at que admirator, ingenii perspicacissimi, de omnia habuit que in vero Principe requiri solent.

(1) Costi il Giovio nel luogo cit,

<sup>(2)</sup> Nel lib. IV. del suo poema nel Tom. IX. Rer. Ital. Scrip.

<sup>(3)</sup> Novella settima, Gior. prima

15 1000

Storie manoscritte di Reggio il Panciroli, 1324 allegando un passo della Cronaca della stessa città scritta nel secolo, di cui trattiamo, da Sagacio Gazata (1). Questi era stato uno di quegli illustri raminghi, che surono da Cane amorevolmente ricevuti, e per molti anni vissuto era alla sua Corte. Scrive egli adunque, che la Corte del magnifico Scaligero era il comune rifugio di tutti gli uomini o per nascita, o per imprese, o per sapere famosi, i quali da sinistre vicende costretti erano, come a que'tempi succedea con frequenza, ad abbandonare la patria. Diversi appartamenti secondo il loro grado, e la lor dottrina erano ad essi destinati, e a ciascheduno i loro servitori, e a tutti s' imbandivano laute mense. Sulle stanze di essi avea fatto Cane dipingere simboli o motti diversi convenevoli allo stato de' medesimi . Così su quelle, che erano destinate a' guerrieri, e a' vincitori vedeansi pitturati i trionfi; la buona speranza sopra quelle degli esuli e fuorusciti; i boschi delle muse nelle camere de' poeti; la confidenza sicura in quelle de' profughi; Mercurio indicava gli eccellenti artefici; e il Paradiso terrestre i sacri

<sup>(1)</sup> Questa Storia, ma solo in parte, poichè il rimanente è perito, è stata data alla luce dal Muratori nel Tom. XVIII, R. I. S., il quale nella Presazione ad essa premessa ha ancor publicato il suddetto passo, che sarebbe esso pure perduto, se dal Panciroli non sosse stato inserito nelle sue Storie.

1324 Oratori. E queste cose erano compartite con tanto buon gusto, ordine, e splendidezza, che tutto corrispondeva egregiamente al genio grande del Principe, e degli ospiti suoi. Le stanze erano magnificamente addobbate, e adorne di vaghe pitture, e adattate singolarmente a spiegare la varietà e l'incostanza della fortuna.

Da tutto ciò si vede che ben conveniva in quel secolo a questo Principe il soprannome di Grande: titolo consacrato per distinguere quelle anime vigorosamente energiche, le quali slanciatesi oltre la sfera comune degli uomini formano un'epoca della grandezza, della coltura, e della estimazione di que' popoli, di cui tengono il governo e l'amministrazione. Fra quelli che furono a parte della liberalità e magnificenza di lui, il Gazata ne nomina molti, e in ispezialtà Dante Alighieri, del cui ingegno dice, che Cane assai compiacevasi (1). E di fatti l'elogio che sece Dante di Cane (2) sembra dettato da' sentimenti di gratitudine a' benefizi, ch' ei sapeva d'averne avuti. Ad effo

(2) Ved. Tiraboschi della Letteratura Italiana Tom. V. pag. 20.

<sup>(1)</sup> Il Panvinio scrive, che anche il Petrarca fu uno di que soggetti riguardevoli, che furono accolti da Cane. Ved. Ughelli Ital. sac. Tom. V. ne' Vescovi di Verona. Ma questo è un anacronismo biasimevole in un uomo si grande. Il Petrarca fu accolto in Verona da Canegrande il secondo, non da questo nostro di cui parliamo.

esso però dedicò il poeta la terza parte del 1324 suo poema, e la dedicatoria latina trovata in un codice su publicata l'anno 1700 nel tomo terzo della Galleria di Minerva. Tale è il principio della medesima: Non ho trovato convenirsi all'eminenza vostra la Commedia tutta, ma la Cantica più nobil di essa onorata del titolo di Paradiso; questa con la presente epistola, quasi sotto propria inscrizione dedicatavi, intitolo a voi, a voi porgo, a voi raccomando (1).

Pare ciò non ostante, che l'indole severa, e il troppo libero parlar di Dante il facesse a poco a poco scadere dalla grazia di sì possente Signore. Di ciò ne assicura il Petrarca nelle cose memorabili (2); il quale dà a Cane l'onorevol nome di sollievo e ricovero comune degli afflitti, e racconta, che Dante dopo d'essergli stato per qualche tempo affai caro e gradito comin-1 ciò a spiacergli; imperciocchè un giorno essendo ivi un bustone, che co' suoi gesti e discorsi liberi ed osceni moveva a riso la brigata, e parendo che Dante ne prendesse sdegno; Cane dopo averne dette gran lodi chiese al poeta, onde avvenisse, che colui fosse amato da tutti; il che non poteva egli dire di se medesimo; a cui Dante, tu non ne stupiresti, rispose, se ti ricordassi, che la somiglianza de costumi suole stringer gli

<sup>(</sup>a) Ved. Maffei Verona Illustrata Par.II. p.96, (2) Lib. II. Cap. IV.

regia munificenza dello Scaligero non solamente ebbe Dante con che trattenerficonorevolmente, ma di che acquistar fondi per afficurar lo stato de' sigliuoli (1); e il Londino dice essersi trovate sentenze, per le quali appariva aver esso avuto in Verona dignità di magistrato.

mente in tavola da Achillino Bolognese studioso delle antichità, dal quale prese il Giovio il disegno di quell'effigie, ch'egli inserì negli elogi degli uomini illustri per militare valore (2). Tale è l'elogio di Cane

(1) Maffei loc. cit. Monsig. Canonico Marchese Dionisi nel suo libro intitolato: della origine e della Zecca in Verona p. 50.

(2) Sotto a quello ritratto del Giovio leggonsi

i versi seguenti fatti da Adamo Fumano:

Scaliger anne tua ishac Ganis inclite imago est?

O cari capitis cara mihi estigies!

Illene tu profugis quondam qui vatibus unus

Portus eras, arx, spes, præsidium, columen? Gaude, heros redivive, heros bellique domique Illustris juncto viribus ingenio.

Ecce tibi ut veteres Jovius renovavit bonores, En te ut honoratis junxit imaginibus:

Mace tuum tersa nitidum rubigine nomen

Factum, jam poterit nulla abolere dies. Il Sig. Domenico dal Giudice nobile Coneglianese, e personaggio di studio e di erudizione, in una sua Dissertazione sopra l'autenticità della medaglia di Francesco da Carrara il vecchio accenna un ritratto di Cane senza barba, nel Tom. 26. N.R. d'Opuscoli p. 18.

dover tralasciare, poichè egli forma la parte più interessante della mia Storia. Ora ripigliamone la narrazione, e torniamo colà donde ssamo dipartiti.

Cane avea superato una grande burrasca, e non fu picciola la sua gloria di aver-ottenuto senza spargimento di sangue ; e sen-2a danno de' suoi sudditi di allontanare: dall' -Italia un esercito così potente, qual era quello del Duca di Carintia : Non strovò più allora offacolo alle sue conquiste, e noi lo vedremo rapidamente volare fino alla presa di Padova e a quella di Trivigi. I Bassanesi erano irritati contro de' Trivigiani e per le rappresaglie concesse contro di essi, come abbiam veduto (1), e per la lite de' Signori di Rovero cogli eredi di Bindo, che avean perduta (2), onde cercavano tutti i modi di sfogare il loro sdegno sopra il territorio di Trivigi. La medefima trama, ch' essi avevano ordito ne' mesi antecedenti contra di Castelfranco, ordirono ancora per avere il Castello di San Zenone, appena che l'esercito Tedesco ebbe abbandonata l' Italia. Mossero dunque trattato con alcuni traditori di aver quel Castello. Ma non erano i Bassanesi troppo felici nelle loro imprese, e il destino stello, ch' essi avevano avuto con Castelfranco, lo

infidie innanzi tempo scoperte, i traditori presi e condotti in Trivigi per mano del carnesice pagarono in agosto il sio della lo-

ro perfidia (1).

Morì in questo tempo Guecellone da Caminb (2). Egli fu un uomo, che mentre ebbe il dominio di Trivigi, di Feltre, di Belluno, di Ceneda con tutti i Castelli, che si comprendono nelle provincie di queste città, era stimato ed onorato al pari di tutti gli altri principi della Lombardia; ma quando incominciò a perseguitare il Vescovo Alessandro in modo che povero e ramingo lo costrinse a finire i suoi giorni Iontano dalla sua sede, e che fu accagionato di aver avuto mano nell'omicidio del Vescovo Manfredo, parve che la mano della giustizia divina piombasse sopra di lui, di sorte che privato di tutti i suoi dominj, inonorato ed avvilito morì nella sua giurisdizione di Serravalle nell'agosto di quest' anno. Noi abbiamo il suo testamento fatto a' 12 di quel mese, in cui egli ordina di esser sepolto nella Chiesa de' Frati Minori di S. Francesco di Trivigi, stabilendo il modo che doveva tenersi ne suoi funerali e nel vestiario (3). Rimase erede de'suoi beni Rizzardo suo figliuolo; ma perchè sein the defendance of the equival

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor, Lib.III. Cap. 3. and 3 (2)

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 976.

guiva ad effere ostinato in non voler ri-1324 prendere Verde dalla Scala per sua mogliera, sossirì anch' esso le persecuzioni dello sidegno Scaligero, finchè scacciato da Serravalle su costretto a ripigliar la moglie, se volle ricuperare gli stati perduti, e rimettersi ne' beni de' suoi maggiori (1). E' cosa verisimile che prima di soggiacere alle peripezie, che molto tempo lo travagliarono, egli abbia esercitato i suoi diritti nella investitura de' seudi in savore di Odorico Signor di Cuccagna, poichè l'istrumento della investitura su rogato subito dopo la morte di suo padre nel di penultimo d'agosto. (2).

I colpi dell' avversa fortuna incominciarono a perseguitarlo nel tempo medesimo,
poichè Francesco Rampono Vescovo di Ceneda uscì in campo con forte esercito per
ricuperare que' Castelli del Cenedese, che
occupati da' maggiori di Rizzardo erano
tuttavia da lui posseduti (3). Bernardo de'
Ranucci Capitanio in Belluno a nome di
Cane, prese questo pretesto per armarsi
anch'esso, e piombare addosso al Caminese.
Egli avea trattato con alcuni di Serravalle
per avere il luogo, e la trama ebbe il più
selice successo. La notte de'28 di ottobre
cavaleò sopra il monticello vicino a Serravalle, dove ammazzate le guardie si sece pa-

<sup>(1)</sup> Cortus. Hift. Lib. V. Cap. 9.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 977.

<sup>(3)</sup> Piloni Stor. di Belluno pag. 144. t.

più parte del popolo fuggi a Conegliano, e Rizzardo a grande stento potè ridursi a Cordignano, ma non vedendosi pur ivi si curo fattosi venire un salvo condotto ando a Verona allo Scaligero, al quale dando se stesso, e i suoi Castelli ottenne buoni patti, pace, amicizia, ed accordo.

Intanto il Ranucci s'era fatto padrone della Rocca di Serravalle, che avea tenuto forte per due giorni, e poi di Forminica, di Fregona, e delle altre fortezze di que contorni. Avea dato più volte l'assalto anche al Castello di Righenzuolo, ma ivi su sempre rispinto con perdita, mercè la bravura de valorosi difensori. Le sue scorrerie erano arrivate fino alle porte di Conegliano, facendo de' groffi bottini, ed abbrucian do più case presso al borgo. Andò poscia sotto il Castello di S. Martino sperando di prenderlo al primo assalto; ma il Capitano di esto fece così gagliarda difesa con quelli, che militavano sotto di lui, che disperando Ranuccio di poterlo prendere colla forza, nè giudicando onorevole il partirsi di là senza averlo espugnato, operò che il Vescovo di Ceneda, il quale pretendeva ragione sopra di quel Castello, si contentasse in che il Capitano suddetto lo custodisse fino a S. Giorgio venturo, dovendosi fra questo

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms, Cortus, Histor, Lib. III. Cap. 3. Piloni loc, cit,

tempo decidere da Trivigiani, a chi di ra-1324 gione tal loco si appartenesse (1). I Bellunessi tutti servirono in queste imprese il Capitanio di Cane con estremo valore, e fra questi più di tutti si segnalò Enrigetto Bongajo, il quale da Cane pe' metiti di sua persona, e de' servigi prestati su investito della Contea d'Alpago, e su creato signore di quella (2).

Peraltro i Bellunes nel corso di questi fatti aveano recato moltissimi danni ne' beni, e nelle giurisdizioni di Rizzardo da Camino figliuolo di Serravalle. Egli era cittadino di Trivigi, ed abitava in quella città occupando i principali uffizi, però non è da stupirsi, se i Trivigiani prendessero la difesa di questo Caminese, e l'impegno del risarcimento. Se non che inutili e vane riuscirono le rimostranze a' Bellunesi presen+ : tate, e però concedettero a Rizzardo le rappresaglie contro di loro (3). Ecco un campo aperto secondo l'usanza pessima di que, ferrei tempi ad infinite ruberie, scelleraggini, edingiustizie. Furono rubati moltissimi infelici contro ogni diritto, e fra questi anche Federico degli Azzoni Cavaliere Bellunese, ma che da molti anni abitava in Venezia. Esso portò le sue doglianze al Principe di quella Republica, facendogli ve

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms. Piloni loc. cir.

<sup>(2)</sup> Piloni Lib. IV. pag. 145. (3) Ved. Doc. num. 979.

1324 dere, che ciò era contro le convenzioni ultimamente stabilite fra Venezia e Trivigi, poichè quelle merci erano di un Cittadino Veneziano, ed erano dirette a Venezia (1). Tal querimonia alterò grandemente l'animo del Doge, tanto più che in que' medesimi giorni si richiamarono ancora alcuni mercanti Tedeschi d'essere stati assaliti tra Montebelluna e Cornuda da molti uomini a cavallo, e gravemente feriti, e spogliati delle lor merci, mentre andavano a Venezia (2). Pertanto i Veneziani mandarono a gravemente dolersi in Trivigi, dimandando, che fossero redintegrati tutti de loro danni; e la cognizione della causa fu di comune consenso rimessa in giudici, i quali al nono giorno di decembre sentenziarono in favore delle querele presentate dalla Republica Vene-2iana (3).

Videro i Trivigiani amichevolmente terminati questi affari, che sembravano avere un aspetto disfavorevole, e però deposero ognitimore, che potevano avere conceputo per la lontananza di Gebardo da Sabbione loro Podestà andato in Germania alle nozze del Re di Boemia, che lo aveva richiesto con ambasceria onorevole ad essi (4). Ma i Padovani ebbero a sossirire in que gior-

ni

<sup>(1)</sup> Piloni pag. 145.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 979. e Piloni loc. cit.

<sup>(3)</sup> Piloni loc. cit.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 978.

O T T A V O. 17

ni un gravissimo dispiacere nella perdita di 1324 Giacomo da Carrara. Oppresso da mortale infermità fatto già vecchio a' 22 di novembre era passato all'altra vita (1). Per suo testamento lasciò erede Marsilio figliuolo di suo fratello, raccomandandogli le sue figlie legittime, e i suoi figli naturali. Egli avea meritato vivendo il soprannome di Grande (2), giovato avendo alla patria e in guerra, e in pace, ed in istato principesco, e in privato. Mentre fu Principe della città coltitolo di Capitan generale avea dato principio a circondarla di mura dal tempio di S. Antonio sino alla porta del prato della Valle, rinnovando in molti siti le trincee, che circondavano i borghi. Fu Giacomo di mediocre statura, di presenza amabile, e gentile di costume. Della sua affabilità, vivacità, coraggio, e delle sue morali virtù molti esempi sono portati dagli Scrittori (3). În lui perdettero i Padovani un grande sostegno fra le discordie civili, che tormenravano quella Republica in istrana manie-

Egli.

<sup>(1)</sup> Vergerio Vitæ Principum Carrariens. &c. pag. 131. nel Tom. XVI. Rer. Ital. Script.

<sup>(2)</sup> Si legga la Dissertazione sopra la famiglia da Carrara dell' eruditissimo Cavaliere il Sig. Gian-Roberto Pappasava alla pag. 69. 70. 71. e 120.

<sup>(3)</sup> Galeazzo e Andrea Gattari, Vergerio, Scardeone ec.

1324 Egli mancò alla sua patria nel tempo, in cui aveva bisogno dell' opra sua, de' suoi configli, della sua direzione; poichè già venuto il natale era spirata la tregua, che il Duca di Carintia avea conceduta a Cane: e questo Principe, il quale altro non spirava che rabbia e vendetta contro de' Padovani, che aveano osato di chiamare a' danni suoi un esercito così terribile, ansioso aspettava il momento di far provare ad essi i funesti effetti del suo risentimento. Vedevano eglino i grandi preparativi di genti e d'armi, ch' egli andava sollecitamente facendo, ed erano bastevolmente informati delle cattive di lui intenzioni; sicchè tutti gli uomini de' Villaggi del territorio Padovano intimoriti si erano riparati alla Città, portandovi, come in luogo ficuro, tutte le vettovaglie, che poterono raccorre, eccettuate però le Ville di Pedevenda fino ad Abano, che spontaneamente s'eran date sotto il dominio del Principe Veronese. A vista di tanto turbine, che stava per iscaricarsi sopra di loro, implorarono tosto il soccorso del Duca con lettere efficaci, e le promesse di lui furono grandi, ma senza verun effetto (1).

Cane incominciò la guerra a' 13 di gen-1325 najo del 1325. Le prime ostilità suron satte in Trivigiana; imperciocchè Ribaldo suo Capitano partitosi da Vicenza, e unitosi in

Baffa-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. III. Cap. V.

Bassano colle genti di quella guarnigione s'era 1326 gettato sopra Brusaporco, sortezza delli Tempesta, ed avendola avuta a patti la diede alle siamme. Dall'altro lato nel distretto Padovano il Marchese Malaspina avea messo l'assedio a Vighizzuolo, di modo che a' 20 del medesimo mese lo avea costretto a ren-

dersi per accordo.

In mezzo a questi orridi principi di funesta guerra si sparse una voce, che Cane in Verona era morto (1). I Trivigiani, che lo credettero di fermo, fecero publiche dimostrazioni di festa e di allegrezza con lumi per la città e con fanali, odiando in quel Principe la vasta sua ambizione in pregiudizio della libertà delle città vicine. Se non che ben presto seppero e la fatsità della novella, e l'origine dell'equivoco, essendo morto in que' di Cecchino dalla Scala nipote di lui non senza grande mestizia di tutti i Veronesi, che lo amavano teneramente (2). Sul supposto di quella morte essi avevano spedito una spia per veder come passassero le cose in Verona ed in Vicenza: ma ben tosto tornò in dietro il messo colla nuova, che Cangrande non che fosse morto, erà entrato nel territorio di Padova con numeroso esercito per la via di Lonigo e Mon-

(1) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Chron. Estens. pag. 385. Il Cronico Veronese dice che morì a 26. di febbrajo.

1325 Montagnaha, ed avea dirizzato il cammino verso Conselve (1).

I Padovani inabili a resistere allo sforzo del potente Scaligero participarono i loro pericoli agli Anziani di Treviso, e alla Contessa di Gorizia dimandando pronti soccorsi, ma intanto i fuorusciti, che erano nel campo di Cane s'erano offerti al Configlio di Padova a trattar di pace e d'accordo (2). Dimostravano somma compassione delle miserie infinite della sventurata loro patria; e nel medesimo tempo tentavano tutte le vie per rientrarvi: lodevoli in questo oltre modo, poichè chi cerca per ogni mezzo di restituirsi alla patria, mostra certamente di amarla più di coloro, che essendone scacciati ne perdono la rimembranza. Ma s'ammiri l'ostinazione di que' Cittadini, e si perdoni loro se è possibile. Perchè il progetto veniva da' fuorusciti, per timore di doverli ricevere nella città vollero piuttosto soffrire tutti i mali, che seco porta necessariamente il furore de' nemici irritati. Ricusarono le propofizioni, allegando che non potevano a cosa alcuna determinarsi, se prima non ricevevano il parere degli amici Trivigiani. Cane

(1) Il Cronico Veronese dice ch'era partito da Vicenza il di 15. di febbrajo.

<sup>(2)</sup> Così espone l'Anonimo Foscariniano, mentre i Cortusi pretendono, che il progetto fosse fatto a' Padovani da Cane stesso, promettendo di cessare intanto dagli incendi e da' saccheggi.

Cane allora rilasciò la briglia alla rabbia de' 1329 suoi soldati, che con mano sanguinosa e rapace scorsero tutte le Ville del Pievato, e de' contorni fino alle porte della città recando per ogni verso incredibili danni.

Nè le parti della Trivigiana erano quiete frattanto; imperciocchè un certo Enrigetto, ch' era uno de' fuorusciti Trivigiani, andato a Bassano aveva accordato di dare a' Bassaness Montebelluna per tradimento. La trama era condotta sagacemente atteso il numero di amici, e di parenti, che Enrigetto aveva in quella terra. Già i Bassanesi armati erano giunti fin presso a Braida, e già s: lusingavano di dare il sacco a Montebelluna, quando furono avvertiti che le infidie erano state scoperte, e i traditori colla morte puniti. Fermaronfi allora dubbiosi e sospesi, ma per non aver satto la scorreria indarno gettaronsi furiosi sopra le Ville del Pedemonte incendiando tutto, e depredando ogni cosa (1).

I progressi di Cane nella Marca Trivigiana, e que degli altri Ghibellini per tutta la Lombardia costrinsero i Guessi a pensar seriamente alle cose loro. Essi credettero intanto necessario un parlamento per trattare unitamente della disesa della Chiesa Romana, e della sostentazione della lor fazione contro gli avversari potenti. Questo parlamento solenne a richiesta del Legato Apossoli.

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.



1325 stolico, che dirigeva tutti gli assari del partitto, su intimato in Bologna, e tenuto nell'ottava di Pasqua, la qual cadde in quest'anno ai sette di aprile. Vi andarono tutti gli Oratori delle città Guesse, e pe' Trivigiani intervenne Fioravante da Borso unitamente al Cappellano della Contessa di Gorizia (1).

In que giorni stessi eran cessate alquanto le ostilità di Cane nel Padovano; imperciocchè Lodovico il Bavaro s'era intromesso egli stesso a stabilire un accordo. Ad Albertino Mussato, il quale era andato in Alemagna al Bavaro come ambasciatore de Padovani insieme con Pietro Campagnola Giudice, e cogli Oratori Trivigiani spediti dalla Contessa di Gorizia, attribuir si deve il merito tutto di aver mosso Lodovico a proteggere e favorire le premurose istanze della Republica Padovana. Egli era rimasto a que' di senza chi gli contrastasse la corona dell'Imperio, perchè l'emolo suo Federico Duca d' Austria, affine d' esser liberato dalla prigione, avea rinunziato finalmente in favore di lui tutte le sue ragioni-(2); ficchè giudicandosi solo e legittimo im-

pe-

(1) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Il Muratori ne' suoi Annali a quest' anno dice, che Federico su rilasciato dalle sue prigioni nell'ottobre; ma i documenti, di cui faremo uso fra poco, dimostrano che il Muratori prese uno sbaglio. Ved. Doc. num. 991. 997. 998. 999.

peratore interessavasi volentieri in tutti gli 1325 affari, che appartenevano all' Italia. Pertanto esso diresse a Cane nobilissimi ambasciatori a suo nome, i quali incominciarono a trattare con esso lui di accomodamento. I maneggi furono promossi e terminati in Roveredo, trovandosi ivi raccolti gli Oratori di quelle città, che avevano interesse alla guerra e all' accordo, nè il Mussatò poeta fu defraudato del titolo onorevole di ambasciadore per la sua Republica. Era cosa difficile, che tante pretensioni e tante discordie sì degli uni, come degli altri aggiustar si potessero così di leggieri. L'unico espediente, che poterono ritrovare gli ambasciatori del Bavaro si su, che sino al San Martino susseguente durar dovesse dall' una parte e dall' altra una tregua. Le convenzioni furono presso a poco le medesime di quelle che già erano state fatte col Signore di Valse, cioè che Cane ritener si dovesse fino all'ultima conclusione della pace tutto quello, che aveasi acquistato nel Padovano. Il Mussato poeta e Pietro Giudice furono quelli, che annunziarono tali patti alla patria il di sesto di giugno sotto la podesteria di Pulione de' Beccadelli Bolognese (1).

Giunse

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib. III. Cap. 6. Anonimo Foscariniano ms.

1325 Giunse molto opportuna a Cane questa sospensione d'armi per volare oltre il Mincio contro i Guelfi di Lombardia; imperciocchè nel di quartodecimo di giugno i Parmigiani coll' esercito spedito loro da Piacenza dal Cardinal Legato avevano impreso l'assedio di Borgo S. Donnino, in cui v'era dentro Azzo Visconti. Cane, Passerino, e gli Estensi collegati si posero in marcia per distornar quell'assedio, ma vedendo che l'esercito della Chiesa s' era troppo bene appostato, fatto grosso naviglio andarono per Po a' danni del Piacentino, che surono immensi, per vendicarsi dell'odiato ponte sopra quel fiume. Impresero poscia l'assedio di Sassuolo, nel quale non trovando grande resistenza per la viltà de' difensori lo presero assai di leggieri (1); e colla medesima fortuna si resero padroni di Fiorano, di Monte Zibbio, e di altri Castelli (2).

I Bolognesi, oltre alla protezione da loro accordata a' Signori di Sassuolo, ricevettero anche lettera ed ordine dal Papa di procedere ostilmente contra di Passerino, ordinando che si predicasse la Crociata con-

(2) Chron, Bononiens, Morano Chron, Mutinens. &c.

<sup>(1)</sup> satis leviter habuit, dice il Chron. Parmense nel Tom. XII. del Nuovo Giornale di Modena pag. 82. Peraltro il Ghirardacci lib. XX. p. 60, come pure il Villani, e il Cronico Estense vogliono, che seguissero molte zusse, cinque assalti, e grande mortalità di gente.

tra di lui, siccome dichiarato eretico per 1325 l'eresia del Ghibellinismo, a fine di frastornar gli ajuti, ch'esso Passerino e Cane potessero dare a Borgo San Donnino assediato

Queste ostilità seguirono dall' una parte e dall'altra per più mesi, ma Cane vedendo che in saccheggi, in incendi, e in danni inestimabili de' Villaggi risolvevansi tutti que' grandi armamenti, egli si deliberò di ritornare a Verona. Appena giunto che fu, il giorno appunto de' quattro di luglio, gli arrivano nuove infauste da Vicenza, che s'era appiccato il fuoco in quella città per modo così orribile, che in brev' ora ne avea consunto la quarta parte (2). L' uffizio di chi è proposto a governare è di vegliar sempre sopra gl'interessi de suoi sudditi, e di fare in guisa che tutto proceda con egualità e con ficurezza. Lo Scaligero, ancorchè stanco dal viaggio, e tutto bagnato di sudore, inteso il caso acerbo della città di Vicenza, volle portarvisi personalmente, perchè la presenza del Sovrano in fimili casi è necessaria per ovviar a' disordini, che vanno sempre uniti a tali finistri accidenti, ma quando le fatiche soverchie

cce-

(2) Chron. Veronens, di Paris da Cereta, Antenimo Foscariniano ms.

<sup>(1)</sup> Il Ghirardacci pag. 60. assicura, che in questa sentenza surono compresi e Cane e i Marchesi d'Este per le medesime ragioni di Passerino.

1325 eccedono la forza del temperamento , per quanto forte egli sia e robusto, convien che ceda alla debolezza della umana natura. Non era Cane appena giunto alla metà della strada, che un freddo tremore di tutto il corpo annunciogli un'ardentiffima febbre (1). Fermossi alquanto a prendere un poco di riposo, ma il male diveniva maggiore. Tornò indietro e a grande stento potè giugnere a Verona; dove gettatosi a letto la malattia divenne tanto seria e grave, che per più giorni stette in pericolo della vita. Trattandosi d'uomini grandi piacciono talvolta anche le picciole notizie; quindi mi si perdoni qualche minutezza, e tanto più quanto che la grave malattia di Cane diede occasione ad una pericolosa sollevazione in Verona.

S'era già sparso per la città, e tenevasi per fermo, che il Principe sosse morto. Federico dalla Scala Conte e Signore di Valpulicella (2) avea delle fortissime pretensioni sopra la Signoria di quella città ad esclusione di Alberto e di Massino nipoti di Cane, come figli di fratello molto giovinetti, dicendo ch'era anch'egli chiamato nella investitura dell'Imperatore. Col sup-

posto

<sup>(1)</sup> Il Saraina pag. 28, la chiama febbre pestifera, e così il Corte.

<sup>(2)</sup> Federico nasceva da Piccardo qu. Bocca qu. Giacomo, e Cane nasceva da Alberto qu. Giacomo.

posto che Cane fosse morto o prossimo al 1325 morire cominciò a tentare e con doni, e con promesse di farsi Signore della città : e già avea corrotti alcumi Capitani principali, e tutti gli stipendiari, affinche prendessero l'armi in suo favore, e omai a tale erano ridotte le cose, che facilmente sarebbe riuscito nel suo disegno, se la fedel cura e sollecita di messer Avantino Fracastoro medico dello Scaligero, non lo avesse dopo l'undecimo giorno salvato dall'estremo pericolo. Egli incominciò a riaversi a poco a poco, e innanzi che il mese passasse, era totalmente guarito. La sua guarigione fu ascritta a grande grazia della madre di Dio, alla quale per voto fatto nella malattia fece a proprie sue spese alzare una Chiesa chiamandovi ad uffiziarla i religiosi dell' Ordine de' Servi di Maria (1); de' qua' segni della pietà di Cane ne abbiamo moltissimi, ed uno ancora fra gli altri all'anno antecedente cioè il dono d'una casa con orto nelle contrade di S. Quirico per l'erezione di una Chiesa, da cui ebbe principio il monastero di S. Maria della Scala (2):

Nè volle che l'eccesso di Federico rimanesse impunito; ma trovatolo colpevole colla formazione del processo per non imbrattarsi

(2) Biancolini Chiese di Verona ec.

<sup>(1)</sup> Moscardo Stor. di Verona Lib. IX. pag. 214. Biancolini note al Zagata pag. 65., e Chiese di Verona Lib. III. pag. 175.

1325 le mani nel sangue di sua famiglia, fece che uscisse da' suoi stati con tutt' i suoi, e altrove si ritirasse (1). Puni bensì colla morte, e colla prigione i più colpevoli, che avevano aderito al reo attentato di lui: indi preso il Castello di Marano, ch' era della giurisdizione dello Scaligero ribelle, lo fece abbattere fino da' fondamenti (2). Le quali cose acquetate tornò di nuovo Cangrande a ripigliar la fabbrica della incominciata muraglia, desiderando pure di vederla fornita; poichè pegli affari ch' egli aveva avuto fino allora, egli la aveva interrotta. Avea dato principio al lavoro a' 12. di gennajo e cominciando di là dall'Adige dal borgo di S. Zenone tirò le mura fino alla torretta verso la Chiesa della Trinità, ordinandone al suo soprastante generale, che avea già fatte le altre verso la porta del Vescovo sino a San Zen in monte, ch' era Cazzaro suo famigliare, la sopraintendenza (3); e con tanta sollecitudine e studio v'at-

<sup>(1)</sup> Il Corte pag. 145. dice che Federico su ritenuto e confinato perpetuamente in prigione co ferri a'piedi, da dove suggì alla morte di Cane, e ritirossi in Trento con Imperatrice d'Antiochia sua moglie, e sei figliuoli; ma il Cronico Veronese di autore sincrono, dice che relegatus est cum ejus familia XIV. Septembris, ed io a quest' autore m'appiglio.

<sup>(2)</sup> Chron. Veronense.

<sup>(3)</sup> La memoria si legge in una lapida recentemente scoperta, e collocata nel museo lapida-

Ö T T A V O. 29

tese, che al principio d'ottobre in quest' 1325 anno (1) la vide al fine interamente compita, benchè fosse di mille e cinquecento e più pertiche (2). In questa muraglia per

mag-

rio di questo tenore: MCCCXXV. mense Januario magnificus dominus Canisgrandis de la Scala dominator Verone inchoari fecit opus murorum, Grovearum a burgo sandi Zenonis usque ad Tore-xellium sandie Trinitatis per Cavarium familiarem suum supersitem generalem horum murorum Grouperiorum in monte. E in mezzo è scolpita la Scala. La stessa memoria un po più circostanziata, che non è in Paris di Cerea leggesi in una Cronichetta ms, presso Monsig. Canonico Marche-

se Dionisi, la qual dice così:

L'anno 1325, messer Cangrande da la Scala con l'aiuto de' Veronesi di dentro e di fora incominciò a fortificar la città di Verona dalla porta verso Vicenza, detta del Vescovo, fin a quella di San Zorzo, cioè di fosse tanto, e ciò fu per tema di Duchi di Strolinche, e di Carrara, i quali erano apparecchiati a Padova e Treviso per voler correre a Verona; e intanto fu fatta tra il Signore e Duchi preditti una buona tregua fin al Natale; et sopra detta fossa fu fatto el muro dalla porta del Vescovo fin a San Zen in monte. Et per detti muri et fossa fu posto un'altra dadia nella città di Verona, e a suo distretto di soldi sette per lira; et quell'anno medesimo del mese d'ottobre il prefato Signor fece compir el muro della città di Verona inverso Mantoa et Brescia, et su fatto mille e cinquecento perteghe, et su tassato ducati sedici la pertega.

(1) Il Corte dice nell' anno seguente, ma il

Crenico Veronese afficura in quest'anno.

(2) La spesa di queste pertiche su tassata a sedici ducati d'oro per pertica, così dicono il Cro30 LIBRO

1325 gior comodità del popolo fece aprire molte porte, quella di Santa Croce; quella del Calzaro, che così fu chiamata dal nome di un eccellentissimo architetto, che vi lavorava, sebben poscia fu detta di Santo Spirito dalla Chiesa vicina: quella di S.Massimo; e quella così chiamata Portanuova.

Nel tempo stesso che Cane in Verona correva pericolo della vita, la Contessa di Gorizia in Trivigi era a gran rischio dello stato, non per colpa alcuna de Trivigiani, che anzi essi mostravansi sedeli al governo di lei, e del giovinetto suo figlio, ma per mal genio de' Goriziani, che contra di essa si erano sollevati. Da Ugo di Duino suo Capitanio in Gorizia aveva ella ricevuto lettere de'27. di giugno colla notizia delle direzioni da esso tenute contro i malcontenti, i quali erano sostentati da alcuni de' Signori principali del Friuli, e degli avanzamenti del suo esercito fino a Portogruaro (1). Dimandavale col medesimo incontro un rinforzo di milizie Trivigiane, cer-

nico Veronese ed il Zagata; e il Biancolini facendone il computo ed il ragguaglio alla moneta
nostra corrente assicura, che sarebbero zecchini
venticinque mila duecento settantatre. Vedilo
nelle note al Zagata pag. 65., e nella Dissertazione seconda del Vescovi e Governatori di Verona pag. 103. sebben ivi vi sia qualche differenza nella quantità dicendo 24000; ma questo ragguaglio non è giusto.

(1) Ved. Doc. num. 985.

Of To T A V. O. to con quelle di porre a dovere l'insoien-1324 22 orgogliosa degli avversari insuperbiti. Ma queste non le surono concedute da' Capi rappresentanti la città di Trivigi a motivo della stagione, in cui i villici eran tutti impiegati nella raccolta delle messi; e perciò la Contessa si partì con que soldati ch'erano al di lei stipendio. Fissano gli storici la di lei partenza da Trivigi il vigesimo nono di giugno (1), lasciando Giacomo Pievano di Cavendolino al governo della città col titolo di suo Vicario (2).

· Io non vo' seguire la narrazione di ciò che

(2) L' Anonimo Foscariniano dice che Beatrice lasciò Giacomo da Cormons per Capitanio della città; io non so se Cormons a que' tempi si denominasse Cavendolino; so bene che Pievano di Cavendolino si nomina quel Vicario ne' Docu-

menti al num. 986. 988, e 1013.

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms. Che ella fosse in Trivigi per tutto giugno ce lo afficurano molti documenti, de' quali faremo uso. Ora sceglieremo fra questi quello de' 15. giugno, che contiene lettere de' Padovani alla Contessa pregandola di ringraziar il Re di Boemia per le offerte fatte a loro, e di voler significar a' medesimi i sentimenti suoi intorno alla risposta, che far dovevano a' Bolognesi, poichè essi in ciò volevano andar di concerto intieramente co" Trivigiani . Ved. Doc. num. 982. L'Anonimo Foscariniano dice che Beatrice andò in Gorizia unitamente al Principino suo figlio, ma ch'egli vi fosse da qualche tempo, mentre che la Principessa era a Trivigi, chiaramente lo dimostra il documento citato di sopra ala num. 983.

32 L 1 B R O Bear 1325 che avvenne in Gorizia all' arrivo di Bear trice; imperciocche quelle son cose acca-dute fuori della provincia, di cui scrivo la storia; solo dirò ch' ella trovò maggiori i disordini di quello si avea figurato; e perciò il mezzo più opportuno, che seppe rinvenire in quelle luttuose circostanze, su di chiamar Enrico Duca di Carintia suo cognato in parte alla tutela del figlio, allociandolo al governo di tutti gli stati, come pure anche di quello di Trivigi (i). Questa prudente circospezione ebbe tutto l'effetto, che potevasi desiderare, e i sudditi di lei o per timore, o per rispetto al Duca deposero l'armi, e il tumulto ebbe fine.

Era a que di il Duca di Carintia in Inspruck per effer coronato Re di Boemia; ed eravi ancora Lodovico il Bayaro nominato Re de'Romani, e Federico Duca d' Austria liberato dalle prigioni. Voleva il Duca fare la solenne cerimonia con quella magnificenza e splendore, che ben meritava la grandezza dell'affare, e perciò avea spedito a' Trivigiani, e a' Padovani Engelmario di Villandres per invitarli alla festa di questa sua coronazione (2). Fece pure nel tempo stesso intendere a Cane, che spedir

(2) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(1)</sup> Ved. Lettera di Monfig. Canonico Rambaldo degli Azzoni Avogaro nel Tom. 36. della N.R. d'Opuscoli ec. pag. 97., e Coronini Tentamen ec. P. II. pag. 276.

OTTAVO.

dovesse Oratori in Inspruck, dove unita-1325 mente al Bavaro trattar si potrebbe di uno stabile aggiustamento a tenore delle sue pretese sopra di Padova e di Trivigi. L'onorevole invito non fu trascurato ne dall'una. nè dall' altra delle due città avendo entrambe senza dimora destinato due de più ragguardevoli personaggi per cadauna; cioè pe' Trivigiani Alteniero degli Azzoni e Tolberto Calza, e pe' Padovani il Conte di Falimbergh loro Vicario con Albertino Mussato Poeta, e Pietro Campagnola Giudice (i), i quali s'unirono insieme al principio d'agosto, e di conserva secero il viaggio. Niccolò di Altemano. Dottor di Leggi fu l'ambasciatore scelto da Cane a questa conferenza con procura speziale al maneggio de' publici affari (2).

Ma lasciamoli in Inspruck a trattare le loro quistioni, e noi vediamo un poco che cosa avvenne intanto nella Marca. In Trivigi s'occuparono di molto per un Sanese ritenuto prigioniere nel di solenne di Pasqua, che era giorno di immunità. Scrisse il Comune di Siena per la liberazione di questo suo concittadino, e scrisse similmente l'università de' mercanti di quella Città. Dall'altro lato la Republica di Vene-

zia,

<sup>(1)</sup> L'Anonimo Foscariniano dice Corrado da Vigonza, e Giovanni da Camposampiero. Noi si siamo tenuti all'autorità de Cortusi Lib.III, Cap.5.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 997.

1325 zia, perchè era stato preso ad istanza d'un Veneto creditore di lui, sollecitava i Trivigiani a pronunziare in favore del Venero contro del prigioniero. La Contessa avea dato ordine al Podestà di far sentenza in modo che ne i Sanesi potessero lamentarsi, ne i Veneziani aversene a male (1). Non era tanto facile la cosa; finalmente il Vicario del Podestà unitamente a' Giudici destinaticalle cause presero lo spediente di senvenziare, che il Sanese non fosse legittimamente carcerato, e perciò non fi dovesse spedire a Venezia, ma libero rilasciarsi (2). Non piacque troppo questa sentenza a Vemeziani, e perciò fi dolsero, e fi richiamarono del Vicario Pievano, il quale poco eurando i loro lamenti attese alla difesa della città, e de' Castelli con molti lavori, che lo impegnarono in molte spèse, din molti debiti (3). ... singkaritige er ne h

Questa sua non curanza: aggravo l'animo de Veneziani, di modo che aggiungendosi poscia nuove ingianie a' vecchi dispiaceti fecero istanza in publica forma, che fosse seacciato dal suo governo (4) s e replicarono le istanze constanto calore, che i Trivigiani fi videro obbligati a condiscenderea voleri di quella Republica, sperando per tale con**ellos** provendente da presente política o

turt or is the line (1) Ved. Doc. num. 980.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 984.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. atorganen and and (7)
(4) Ved. Doc. num. 388: mag. And And (6)

Nè però queste risse civili erano le sole, the a Trivigiani materia somministrassero di rimori, e di occupazioni, imperciocchè se ne aggiugnevano delle altre di maggior conseguenza dal lato de Bassanesi, che non cessavano dalle ossilità, niun riguardo avento alla tregua conchiusa. O sosse che i dissordini provenissero da persone private, o che il governo stesso delle segretamente ma

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. goo.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num ico Tima and in ? (4)

1125 no a favorire la maivagia inclinazione di coloro, che naturalmente volenticri fi prestano a rubare le cose altrui, frequenti erano le scorrerie degli nomini di Cane sopra il territorio di Trivigi. In una di queste a' primi d'agosto furon tolte settecento pecore a Guglielmo da Onigo, per aver le quali il Podestà di Trivigi, ch'era Giuliano de' Malvezzi Bolognese, si rivolse al Podestà di Feltre (1), e al Podestà di Vicenza, quando egli seppe, che i rubatori erano stati alcuni uomini d'Angarano (2). In un' altra pure d' agosto alcuni Bassanesi rubarono due cavalle cariche di panni ad un certo Avanzo da Valdidobiadene, e per riaverle il Podestà di Trivigi si indirizzò a quello di Vicenza, e a quello di Bassano, avendo saputo, che il furto era stato condotto in Solagna (3); e queste occasioni di doglianze erano fra i due popoli di Bassano e di Trivigi frequentissime, quantunque il Podestà Trivigiano usasse verso i Bassanesi le espressioni le più affettuose ed onorevoli, come si può vedere nella lettera scritta al loro Comune a'23 d'agosto, in cui ricerca che sia fatta giustizia a Valentino figliuolo di Francesco da Fonte Trivigiano, il quale era creditore di certa somma di danaro da alcuni cittadini di Balla-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 987 Ale from Doc. (1)

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 996. men pout 184 (2)

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 993.

no (1). Le quali cose tutte unendosi insie-1324 me portarono i Trivigiani alla risoluzione di fortificare alcuni Castelli del territorio per timore, ch'essi potessero porgere opportunità a' nemici di rendersene padroni (2), e di sospendere il mercato di Asolo (3).

E di fatti non erano soverchie le precauzioni a que' dì, poiche i Bassanesi, secondo il Cronista Trivigiano, stimolati da Cane stesso avevano al primo di settembre fatto una scorreria per tutto il Pedemonte fin sotto Braida, rubando ogni cosa, che presentavasi davanti a loro, e tornando a casa carichi di bottino. La querela della fede rotta dal Podestà e dagli Anziani di Treviso su presentata a Cane colla richiesta della restituzione delle cose tolte; ma poco conto egli fece delle rimostranze giustiffime di quel popolo. Si rivolsero ancora a' Bassanesi, e dalla maniera con cui loro parlarono, pare ch'essi avessero intenzione di venire alle rappresaglie, almeno per que' rubamenti, che appartenevano a Guglielmo da Onigo; con tutto ciò gli pregavano di operare in modo, che l'a-nicizia fra i due Comuni non si rompeste, imperciocche con ambasceria i Bassanesi aveano rappresentato a' Trivigiani, che'i disordini erano nati non per alcun

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 992, (2) Anonimo Foscariniano ms. (3) Ved. Doc. num. 989.

riva volontà di private persone (1). Le cose però per tutto quest'anno s' andarono inasprendo per modo che alla fine i Trivigiani, come vedremo, publicarono le rappresaglie sopra i Baffanesi, rinnovando anche sopra i Feltrini quelle che già erano state concedute ad un Collalto e ad un Sinisforte dal Conte di Gorizia (2).

Un tal passo risoluto ed avanzato non su fatto peraltro senza l'approvazione, ed il consenso del Re di Boemia ; imperciocchè egli è da sapere, che gli ambasciatori di lui erano presenti in Trivigi, quando i Baffanefi saccheggiavano il Pedemonte ; e quando Cane avea data poco favorevole risposta alle doglianze de Trivigiani (3). Essi aveano preso quell'atto a sdegno, ed aveano scritto tutto minutamente al Re in Alemagna. Quegli ambasciatori erano giunti in Trivigi nella fine d'agosto con publiche lettere del loro Sovrano, le quali partecipavano alla Republica, come la domenica de' 18. di quel mese in Inspruch era seguita con grandissimo trionfo la solenne cerimonia della sua coronazione, prendendo il titolo di Re di Boemia e di Polonia, di Duca di Carintia, e di Vicario generale di Treviso e di Padova. Fece egli per effi nel

(1) Ved. Doc. num. 1005.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. nume 1908, 1010, 1020, (3) Anonimo Foscariniano ms.

sposa una sua figlia con uno de'snoi principali Baroni, e che però egli invitavali unitamente co' Padovani ad onorar quelle nozze (1).

.. Passati erano pochi di, che altri messaggieri a Trivigi arrivarono con nuove non meno liete, riportando che dopo la coronazione del Re di Boemia erano stati messi sul tavoliere gli affari della Marca Trivigiana, e le pretese di Cane, de' Padovani, e de' Trivigiani, essendovi presenti gli ambasciatori dello Scaligero, e quelli delle due alleate città, che tutti avevano le necessarie procure per venire ad un accomodamento. Ma la insistenza di Cane per esser creato Vicario di Padova, e di Trivigi, e le oppolizioni fatte da queste due città, che a nessun patto il volevano, turbarono ogni maneggio . Tutto quello che intanto porè concluders, fu che Cane avesse a rimettere in seno di Lodovico il Bavaro, e di Federico Duca d'Austria tutte le sue pretese, dovendo essi come giudici arbitri devenire ad una deffiniriva sentenza entro il termine di un anno (2). Ambe le parti si compromisero in loro con giuramenti, e colla obbligazione di mille marche di pena ; rogandofi per mano di publici noraj i necessari iftru-

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor, Lib, III, Cap. IV.

7224 iftrumenti de compromessi (1) . Lo stesso Re die Boemia . come Vicario di Padova e di Trivigirelesse il suo procuratore per agire in questa causa, e f sottomise antutt'i merodi di quegli affati (2) a 20 00 197 annu Mintanto at cauzione fu provisionalmente pronunziato da que rispettabili arbitratoris ed amichevoli compositori ; i quali fir crance entrambi portati in Monaco di Baviera doposilo scioglimento dels parlamento d'Inspruch, che le tregue già fatte con Ulrico di Valse allora Capitanio di Padova dovessero averluogo in tutte le sue parti, e che fossero restituiti i luoghi posteriormente occupati, colla commissione di non passare, ade ulteriori offese, finche non fosse pronunziata la sentenza diffinitiva (3): " o :

Il Mussato poeta, e Pietro Campagnola riserirono a' Padovani la notizia de' loro maneggi tenuti in Inspruch, ed a Monaco so ma essi in que' di da altre cure più assanza nose; e più gravi erano lacerati ed assitti. Il Mussato s' era fermato in Vicenza; poiche bollivano allora sieramente in Padova le acerbissime guerre civili. Alle infinite minscrie, dalle quali era oppressa quella infelice città, mancavano ancora le fatali disavventure delle civili dissensoni; e queste avvennero appunto nell' anno presente app

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 997. 998. 999.

41

pena che furono acquetati intimori, di Cane: 132\$ diffensioni, Tche portarono nella città l'ultima desolazione, effendo ofdinariamente la guerra domestica cassai più d'ogni sesterna guerra pericolosa e funesta Funquesta rissa civile suscitata da Paolo Dente figliuolo naturale di Vitaliano alizzo di settembre so ma però deefi ripetere l'origine di essa dalla morte di Guglielmo Dente suo fratello uceiso da Ubertino da Carrara e e da Tartaro da Lendinara il di 17. di giugno (1). I due nccisori erano stati dal Podestà Beccadelli trattati con quel rigore, che richiedeva l'enormità del fallo commesso, e la conservazione della giustizia e delle leggi ; imperciocche furono capitalmente banditi , e le case loro senza riguardo alcuno saccheggiate e spogliate (2).

Avrà avuto senza dubbio in animo il Beccadelli di liberar la città da due giovani scapestrati, poichè egli è ben vero che Ubertino era di animo grande e pieno di buone

(2) Vergerio Vitæ Princip, Carratiens, in Vita Ubertini, Gortus, Hiltor, Lib., III., Cap. 6.

nito con Ubertino, ma per amore di dona era, no venuti fra loro in inimicizia. L'eruditifimo Sig. Ab. Dr. Giuseppe Gennari in una sua lettera stampata nel Tom. 34. N.R. d'Opuscosi parla affaisimo di questa nobilissima famiglia Dente Quivi può ricorrere alla pag. 22. chi brama avet notizie di questo Guglielmo, e di questo Paolo, e come Ubertino fosse per doppia parentela unito a Guglielmo.

1325 qualità s ma Tarraro era homo vizioso ; è libertino oltremodo, onde legati insieme in amicizia avean commeffo moltiffime enormità (1) 1 due banditi chiamandose offesti del giusto rigore del Podestà si ricoverarono presso Cane, che affai volentieri gli accolse, perchè gli promisero di farlo padrone di Padova; in fede di che gli dicdero per oftaggi i figliuoli e i nipoti. L'occasione per Cane non poteva essere più favorevole, poiche Ubertino e Tartaro avevano in città un partito confiderabile di ami+ ci, di parenti, e di soggetti Marfilio ftesso ebbe timore di questo, bed operò tanto presso di essi, che alla fine li ritrasse dall' empio loro proposito, promettendo a quelli, io m'imagino, di richiamarli fra poco alla patria, e ripristinarli ne' beni e negli onorides and remain a good on for doing

lo se la prendesse con tutti i Carrares, ed eccitasse in Padova contro di loro tanti scompigli e perturbamenti, da' quali nacque alla fine la totale tovina di casa Dente, e de' suoi partigianis. L'Abate di S. Giustina, che era fratello di Albertino Mussato, fi uni con Paolo e il Podestà Beccadelli malcontento

<sup>(1)</sup> Ubertino insieme con Tartaro, fra le molte scelleraggini commesse, aveva ucciso il Priore di S. Maria in Vanzo, per la qual cosa il Pontefice avea scritto per formar processo contro di loro. Annal. Camald. Tom. V. pag. 336, 343.

tento de Carraresi promise loro ogni asi+1325 stenza dell' armi publiche per iscacciani datla città i Carrareff, e tutti infieme i Ghibellini .: Si diede principio alla sollevazione il di 22. di settembre Paolo e l'Abate radunati tutti gli amici e i parenti mossero tue multo nel popolo , gridando muojano i viaditori Carraresi. Pulione de Beccadelli favor riva la sollevazione chiamando il popolo colla campana del Comune, ed eccitandolo all'armi sotto le publiche insegne . Egli lo poreva fare liberamente; poiche il Vicario Imperiale trovavasi a que' di in Germania alle conferenze d'Inspruch; ed esso era padrone dell'armi e del comando (1). Non poreva essere maggiore il pericolo de' Carraresi, nè più vicino l'eccidio totale di tutta la loro famiglia, se meno coraggiosi fossero stati, e meno amati universalmente. La via più ficura di fuggire un periglio ne'casi estremi è mostrare di non remerlo; e perciò armandofin di arditezza & di coraggio, quantunque improvvisa piombasse loro addosso così grande tempesta, salirono sopra i destrieri, e pieni di animo si fecero incontro a' nimici. Avean già costoro dato un affalto alle case di Marfilietto e di Obizzone, ed avean fatto conflitto co' lor domestici, perchè i padroni erano fuori; e in quel momento appunto che i

1325 Carraresi con tutti gli amici e gli aderenti, che in quegl'istanti di confusione avean potuto raccorre, giùgnevano alle piazze, dall' altro lato i sollevati ritornavano anch' effi con grida strepitose, che assordavano l'aere all'intorno. Chi può ridire la zuffa fieriffima, che appiccossi allora fra l'uno e l'altro furioso partito? Fu atrocissima per un' ora e più, sinchè i Tedeschi della guarnigione accorsi al grande rumore acquetarono alcun poco il tumulto. Essi mostravano in apparenza di essere neutrali fra i due partiti, ma però favoreggiavano i Denti; imperciocche nel tempo stesso, che ordinavano a' Carraresi di ritirarsi dal combattimento, ed adoperavano tutti gli sforzi a intendimento, che ciò facessero, permettevano dall'altro lato, che i sollevati gl'incalzassero con maggior furore; e per questo motivo i Tedeschi ne riportarono biasimo e vitupero; poiche, potendo impedir tanto male non vi si opposero che freddamente

Intanto intorno a Carrarcii, che avevano incominciato a ritirarfi, erafi radunato il popolo, che appassionatamente gli amava. Vedendo, che i Denti rimanevano ostinati nel loro posto, si azzustarono di nuovo arrabbiatamente. Combattevano i Carrarcia da disperati con un coraggio maraviglioso, in sociale con estato de su estato de

<sup>(2)</sup> Vergerio in Vita Ubertini.

e fu sanguinosissimo anche questo secondo 1325 assalto per più di due ore. Finalmente il valore de Carraresi trionsò di tutti gli ssorzi degl'insolenti sollevati. Paolo fu obbligato a fuggire dal campo e dalla città, e tremante ritirarsi a Treville con un picciolo figlio di Guglielmo. I suoi fautori tutui chi qua, e chi là si dispersero; ma i Carraresi per questa vittoria non ebbero a rider gran fatto. Imperciocche oltre che piansero uccisi moltissimi de loro più cari amici s essi tutti erano rimasti gravemente feriti in così atroce combattimento. Niccolò fu ferito in un braccio dalla parte all'altra e nel naso; a Marsilio, ch' ebbe il soprannome di Grande, furon morti sotto successivamente due cavalli, e da più ferite percosso giacque infermo per più giorni vicino a morte; Obizzone per un colpo di scimitarra ebbe a perdere quattro denti; Marsilietto essendogli stato ucciso il cavallo sotto rilevò in una gamba una pericolosa ferita (1). Ma s'ammiri però la combinazione delle umane vicende; poiche quella sollevazione, che portar doveva l'ultimo eccidio à tutta la famiglia Carrarcse, quella stessa la condusse al principato supremo della città. Il di dopo gli uccisori di Guglielmo Dente, cioè Ubertino e Tartaro, ritornatono baldanzosi e spiranti surore a Padova; e siccome conobbero, che tanta audacia di

Paolo.

<sup>(1)</sup> Vergerio in Vita Nicolai, & Ubertini &c.

1325 Paolo era provenuta dal favore, che aveagli prestato il Podestà Beccadelli, così voldero farne acerba vendenta. Ecco un altro scompiglio nella città, che tutta fu mella a rumore. In un attimo fi videro truppe feroci di genti armate a scorrere funiose le contrade della città, e minacciar col ferro o col fuoco le case de nemici spaventati. Il primo impeto fu fatto contro il palagio del Podestà , in cui i sollevati non trovarono resistenza; poichè il Beccadelli impaurito s' era nascosto. Essi vi entrarono suriofi, e tagliarono a pezzi i ministri, e la famiglia tutta senza misericordia, ed ogni cosa vi rubarono. Il Podestà in tanto di sordine di cose per suggire si getto dal teta to, ma sovraggiunto da seguaci di Ubertino su da più colpi ferito, e ucciso miseramente: vendetta acerba, perchè avea favorito i nemici de' Carraresi, e perchè avea permello, che si distruggessero, e saccheggiassero i palagi di Ubertino e di Tartaro Qui non fermossi però il furore di que'tumuleuanti s ma corfi alla camera del Comune dove le publiche scritture si conserva vano, ed i registri della Cancelleria, vis diedero fuoco, e dalle fiamme fu consunta ogni cosa: barbaro espediente per cancellare da publici tibri la memoria della loro) condanna (1): 1919 a sage som to e inte I Car-

(1) Cortus, Histor, Lib. III. Cap. 60 Vergerio in Vita Ubertini,

Je La Carrarefi rimasti padroni di Padova, 1323 dopo che ebbero scacciato tutto il presidio del Tedeschi (1) chiamarono a Rodesta Corrado de Bocchi Bresciano ma colla condizione, che non dovesse far ragione di rutto quello, che era avvenuto innanzi alla sua elezione. Il loro potere da quel punto non trovò più oftacoli se gli affari più gravi si regolavano a seconda del loro volere. Essi in somma erano i padroni della Republica ; e questa loro eccessiva autorità non venne punto scemata per la venuta di Corrado d' Ovestagno sostituito al Filimbergh nella regia Vicaria della città dal Duca di Carintia: Esso giunse a Padova nell' ottobre, e per l'arrivo di lui somma allegrez-22 avez Paolo Dente, sentita, siccome quegli che di Corrado era molto amico de mol+ ta fiducia aveva in esso riposta. Ma troppo era grande l'ascendente de Carrares sopra l'animo di tutt'i cittadini , e Corrado , che ben s'accorse da bravo politico, che dalla loro unione dipendeva il buon governo e pacifico della città, fu obbligato a secondar; la corrente che strascinava la piena degli affari Pertanto formato un rigoroso processo contro i colpevoli colla reale autorità per mezzo, di ambasciatori dalla città inviati (2)3 pronunzià sentenza di bando contro i Denti, e i suoi seguaci, publicandola a' 140

di

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1003.

<sup>(2)</sup> Vergerio in Vita Ubertini, Corpus, lor, cit.

48 Libro

il rigore; poichè le mogli stesse di tutt' i sollevati surono senza pietà dalla patria scacciate. In vigore di questa severa sentenza l'Abate di S. Giustina spogliato di tutt' i suoi beni su capitalmente bandito unitamente a due suoi figli illegittimi, al figlio del poeta Mussato, a Corrado di Vigonza, ad Aicardino Malizia, e ad altri molti colla confiscazione di tutt' i loro beni (1).

Mussato poeta, che in tutto quel tempo di consusione e di scompiglio in Padova, s' era trattenuto in Vicenza, avvolto nella procella per la colpa del fratello Abate e del figliuolo, fu confinato a Chioggia, dove fu costretto a passar contro sua voglia il rimanente della sua vita. E quindi nacque, che divenuti i Carraresi nemici suoi, dove prima gli avea lodati, ne disse dipoi tanto male nella sua storia. Egli ebbe grand'agio nel suo ritiro di quella città di applicar l'animo agli studi, e di descrivere le cose de! tempi suoi con molta eleganza, se vogliasi aver riguardo alla comune barbarie di quell', età: opere da contaifi fra molte altre, che ebbero l'origine dalle disgrazie de'loro autori, e che servirono a' posteri non meno di conforto in simili casi, che d'istruzione. Fra gli altri confinati trovasi anche Giovanni da Camposampiero relegato in Venezia.

<sup>(1)</sup> Vergerio in Vita Ubertini, Cortusiloc.eit.

nezia, il quale poi, rotti i confini, riti- 1124

rossi a Ferrara (1).
Queste sunestissime guerre civili aveand sospeso i lavori, che si facevano da Filippo da Peraga, il quale fin dall'agosto avea dato incominciamento a fabbricare il Castello di Mirano, alla qual fabbrica concorrevano tutte le ville di que' contorni coll' opera e colla spesa (2). Ma appena sedate quel-le, furono con più fervore continuati, poichè i timori di Cane sempre più si accrescevano. Egli s' era già riavuto dalla pericolosa sua malarria, e già ognuno comprendea di leggieri, che il genio suo guerriero non gli avrebbe permesso di lasciar lunga pezza di tempo la nostra provincia in pace. Non erano mai soverchie in quell'età le sollecitudini di riparare, di fortificare, di provvedere, poiche i motivi di guerra erano tanto frequenti, e tanto improvvisi. Quindi troviamo, che a richiesta del Capitanio di Ceneda anche i Trivigiani credettero cosa opportuna di spendere qualche somma di danaro per la maggiore fortificazione e difesa del Castello di S. Martino di quella città (3). Nè senza forte motivo si diede mano a questi ripari; imperciocchè le genti di Cane, che presidiavano Serravalle e Belluno, non intendevano, che Ce-

<sup>(1)</sup> Cortus. Hiftor. Lib. III. Cap. 6.

<sup>(2)</sup> Cortus. Hilfof. loc. cit. Cap. 4.

<sup>20 (3)</sup> Ved. Doc. num. 1002; 11 20119 (1) Tom. IX.

10

1325 neda fosse compresa nella tregua tra Trivigi

e lo Scaligero (1)...

Già è cosa nota bastevolmente, che appena nata la legge, la malizia degli uomini pensa a' mezzi di renderla vana e deluderla. Se non che Cane ristabilito in salute a petizione degli amici di Lombardia avea creduto bene di secondare la fortuna, che allor mostravasi prospera all' ingrandimento de' Ghibellini d'Italia . Nel settembre egli era andato a Ferrara alle nozze di Passerino Signor di Mantova con Ailisa sorella de' Marchesi d' Este, ed avea satto la sua magnifica comparsa per la ricchezza e per la grandiofità del suo numeroso accompagnamento (2). Quivi in quell'incontro fu tenuta splendidissima corte; resa più celebre e più ridente per le faustissime novelle venute da Castruccio Signor di Lucca e di Pisa della pienissima vittoria da lui riportata contro l'esercito de' Fiorentini, Bolognesi, Perugini, Sanesi, e gli altri Guelfidi quelle parti (3): vittoria memorabile e strepitosa, per cui rimasero sul campo estinti, se non sono esagerate le memorie di que' tempi, più di trenta mila Guelfi oltre ad un numero infinito di prigionieri (4).

Per

(1) Ved. Doc. num. 981.

<sup>(2)</sup> Chron. Estens. nel Tom. XV. Rer. Ital. Script. Muratori Antichità Estensi Par. II. pag. 78.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1004. (4) Ved. Doc. num. 1003.

Per maggiore abbassamento della loro fa-1321 zione riportarono i Guelfi un' altra sanguinosa sconfitta ne' confini di Lombardia, per cui Bologna è stata a risico di rimaner preda dell' esercito de' Collegati Ghibellini . Andavano i Bolognesi ogni di facendo delle scorrerie sul Modenese per vendicarsi di Passerino, che avea lor tolto Monteveglio. Nel novembre alla fine si fermarono con grosso esercito all'assedio di quel Castello. Principi Ghibellini amici del Signor di Mantova accorsero tosto con numeroso stuolo d'armati ad ingrossare l'esercito di lui contro i Bolognesi; e fra questi vennero anche gli Estensi, che già erano finiti i di delle nozze, e Cane stesso in persona con grande quantità di genti a cavallo (t). Ma il Signor di Verona non proseguì l'impresa abbandonando quell'esercito all' improvviso, e facendo ritorno a Verona. Fu detto che a ciò desse il motivo il giovinetto Azzo Visconti figliuolo di Galeazzo, che s'aspettava di ritorno dalla Toscana co' suoi soldati. Ed è ciò probabile, perchè nelle gare e nelle discordie, che in quest'anno insorsero fra Galeazzo Visconti Signor di Milano, e Marco suo fratello, e Lodrifio lor cugino, Cane s'aveva attaccato a March e a Lodrisio sedeli Ghibellini, piuttosto che a Galeazzo, che maneggiava un accordo con Papa

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. loc. cit.

ji Liero

1324 Papa Giovanni, e mostrava di voler abban-

donare il ghibellinismo (1).

Alla partenza di Cane fu data la bandiera del Capitaniato al Marchese Rinaldo d'Este, il quale ben ordinate le cose passò con tutto l'esercito il Panaro, la Muzza, e la Samoggia, e coraggiosamente assalì il campo de' Bolognesi a Zappolino nel di 13 di novembre. Aspra fu la battaglia, imperciocchè, secondo che scrive il Morano, fu detto che l'esercito de' Bolognesi coll'ajuto de' Fiorentini e Romagnuoli sosse forte di ventimila pedoni, e di due mila Cavalieri. Dopo ostinato e sanguinoso combattimento dichiarossi finalmente la vittoria in favore de'Collegati Ghibellini, e i Bolognesi ne furono interamente sconfitti, rimanendone estinti sul campo circa tre mila (2). I prigionieri oltrepassarono questo numero di molto, e fra questi si annoverarono Angelo da S. Elpidio Podestà di Bologna, e Malatestino de' . Malatesti Capitan generale di quell' armata. Fu incredibile il bottino, che allora fecero i vincitori di cavalli, tende, armi, bagaglio, di modo che il valsente fi fece ascendere a più di dugento mila fiorini a' oro:

L' esercito vittorioso prevalendosi della prospera fortuna prese il Castello di Baz-

zano,

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. I.c. Corio, Giulini, Poggiali ec. (2) Così dicono gli Scrittori di Bologna, all' incontro il Docum. num. 1003. dice che tra i morti, e i prigionieri furono più di dicci mila.

pano, poscia Crespellano, e portò lo spa-1371 vento e gl'incendi fino alle porte di Bologna stessa, dove i vincitori secero correre da cavalli quatro palli in dispregio de loro nimici; uno per onore di Azzo Visconte, l'altro per gli Estensi, il terzo per Mantova, e il quarto per Modena. Fu si grande questa sconsitta, che gli stessi Scrittori Bolognesi consessano non esserne mai toccata una simile alla loro città, sino a dire, che se i Collegati avessero voluto seguitar la vittoria, Bologna era di già perduta; ma si trattennero di troppo a bottinare, e perdettero assai di tempo sopra i Castelli vicini (1).

Intanto le genti della Chiesa avevano avuto il tempo di rinfrancarsi dal grande abbattimento, e di formare un nuovo possente esercito. Seppero i Ghibellini, che quello s' andava avvicinando al soccorso di Bologna; per la qual cosa a' 24. di novembre, levato il campo ritornarono tutti alle loro stanze (2). Non andò guari, che surono promossi maneggi di pace, i quali si raddoppiarono con ottimo essetto all'entrar dell'anno 1326.

Incominciavano oramai a cangiar gli af-1326 fari di aspetto, e quella grande ostinazione dimostrata sino allora da Papa Giovanni contro i Ghibellini andavasi moderando di

molto;

<sup>(1)</sup> Ghirardacci Lib. XIX. pag. 62.
(2) Chron, Estens. Morano Chron., Villani Croniche ec.

1126 molto; imperciocchè avea coll'esperienza conosciuto, che mali effetti produceva il volere coll'abuso delle scomuniche, e colla forza dell'armi abbattere la fazione Ghibellina in Italia. Fu pertanto per opera di lui che Passerino sece la pace co' Bolognesi ; e questo procurò poscia, che si pacificassero gli altri Principi della Lombardia. Abbiamo dal Cronico Veronese, che a questo effetto egli mandò nel luglio dell' anno presente ambasciatori a Verona unitamente ad altri del Re Roberto, i quali tennero un segieto abboccamento con Cane nel monastero di San Zenone, dove erano alloggiati. Niuno a que' dì ha potuto penetrare il soggetto di questo colloquio, se non che Cane nel giorno stesso videsi partire da Verona, e andare a Santo Zenone in Moggio, dove erano i Mantovani, i Ferrarefi, e i Milanesi. Quivi pure su tenuto un altro segreto parlamento con Passerino, cogli Estensi, e co' Visconti (1). Credeva ognuno che trattar si dovesse della pace universale dell' Italia, e nella intiera oscurità delle cose non potendosi da alcuno penetrare i maneggi credevano tutti che una quiete tranquilla condur dovesse i dì selici ne' popoli oppress; ma il fatto si è, che nulla G con-

<sup>(1)</sup> Chron. Veronens. Zagata Cronica di Verona P. I. pag. 66. Moscardo Lib. IX. pag. 215. Biancolini Supplemento al Zagata pag. 70. Saraina Lib. II. pag. 18. r. Corte Lib. X. pag. 147. ec.

si concluse, e che la guerra in Lombardia 1326 e nella Romagna contro le genti della Chiesa prosegui a rovinare le infelici provincie :

Non troviamo che Cane nell' anno presente siasi impacciato in queste guerre; almeno gli storici non ne fanno alcun motto: anzi assicurano, che le cose di Verona stertero quete nel resto dell' anno non essendosi il Principe mai partito dalla città (1). Ella è però cosa assai difficile a credersi atteso il suo genio guerresco e conquistatore, che in quest'ozio fortunato egli non abbia preso parte ne gravi torbidi, che afflissero Padova in quest'anno, e spezialmente Trivigi.

Erano stati, come abbiam detto, Giovanni da Camposampiero, e Corrado da Vigonza confinati a Venezia per la congiura de' Denti. O fosse che s'infastidissero di quel soggiorno, o come è più verisimile, che speranze di maggiori fortune movessero l'animo loro, essi ruppero i confini, e si ricoverarono in Ferrara. I Marchesi li accolsero sotto l' ombra della loro protezione, e lor promisero assistenza unitamente allo Scaligero ; anzi fu detto allora, che solo adoggetto di sostentar le promesse fatte a questi due illustri fuorusciti fosse diretto l'adunamento di genti, che

<sup>(1)</sup> Saraina Lib. II. pag. 18. t.

1326 Cane faceva in Vicenza nel mese di febbraio (1). E di fatti non andò guari, che Corrado presi seco alcuni Ferraresi, e molti, fuorusciti Padovani scendendo per Po giun-, se a Chioggia, e il giovedì penultimo di febbrajo affaltò la Torre di Curano, ch'era un forte castello de' Padovani a' confini del Dogado, e la prese. Se gli si fosse dato tempo di fortificarsi con genti, munizioni, e ripari, sarebbesi acceso un grande incendio di guerra nella provincia di Padova: tali essendo le mire di Corrado, e di tutt'i suoi seguaci (2); imperciocchè secondo le convenzioni doveva accorrere a sostentar. questa sua prima impresa uno stuolo di Ferrarefi e di Scaligeri (2); se non che. la vigilanza e la sollecitudine de valorosi Carraresi non diede tempo a Corrado nè 2' soccorfi, nè alle fortificazioni.

Gli affari della guerra, e spezialmente ne' casi simili, non hanno bisogno di lunghe deliberazioni. Appena giunta in Padova la nuova della presa di questo importante Castello, Niccolò e Marsilio il giovine da Carrara, così ordinando Marsilio il maggiore, presi seco i Tedeschi della guarnigione, e que' pochi soldati i più valorosi, ch' erano nella città, corsero nel di

me-

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Cronichette, che vanno appresso alla Storia di Rolandino pag. 408. 438. 455.

<sup>(3)</sup> Cortus. Histor. Lib. III. Cap. 6.

desimo di volo alla Torre. Il giungere, 1326 l'affaltarla, e il prenderla fu tutto un punto. Oh quante imprese disficili e pericolose vengono felicemente condotte a fine da un bravo coraggio, e da una prudente condotta! Fu sparso pochissimo sangue, ma i prigionieri furono molti, e fra questi lo stesso ·Capitanio Corrado. Condotti a Padova ebbero tutti il castigo, che è destinato a' ribelli della patria. Corrado a' tre di marzo in abito militare fu decapitato nel palazzo della publica residenza, e agli altri, dicono i Cortusj, fu osservata la solita usanza di que' tempi, cioè che furono nelle prigioni strangolati, e poscia appesi pei piedi sopra i merli delle mura della città. Così per somma ventura fu affogata principi una guerra, che potea farsi seria e pericolosa. Mancò nel tempo medefimo a' fuorusciti di Padova un altro loro illustre compagno, e questi su Gaboardo degli Scrovigni ammazzato in viaggio, mentre da Vicenza cavalcava a Verona (1).

Passata questa burrasca ebbero i Padovani almeno per quest' anno un apparente
tranquillità di pace, e poterono con occhio
di compassione vedere le miserie, che assiggevano intanto i Trivigiani, inselici loro vicini. Era qualche tempo, che que' cittadini
divisi in due sazioni andavano covando il
suoco di un incendio civile. Guecello Tempesta

<sup>(1)</sup> Cortus. Hiftor, loc. cit.

1326 pesta Avogaro della Chiesa di Trivigi uomo d'illustre nascita, di grandi ricchezze, di somma autorità, era il capo di una, e lo seguivano i Conti di Collalto, gli Onighi, i Buonaparte, i due fratelli Caminefi Rizzardo e Gerardo, ed altri molti della nobiltà principale Trivigiana. Capo del secondo partito era Alteniero degli Azzoni, personaggio anch' esso di un merito distinto e per la nobiltà della famiglia, e per le primarie incombenze sostenute con molta utilità publica, e sua commendazione in patria non solo, ma fuori eziandio con fama illustre, e con significazioni di onore (1) I suoi aderenti e seguaci erano i Roveri; i Calza, gli Ainardi, ed altri molti delle famiglie più rispettabili della Città. Finchè visse il Conte di Gorizia, erano rimasi quieti gli affari, e gli odj vicendevoli sepolti sotto la cenere: tanto è vero che reali sono i vantaggi, che gode una città ben regolata da un capo solo di equità, di prudenza, e di valore dotato. Dopo la di lui morte sotto il governo di un pupillo, e di una donna mancando il timore, ed il rispetto incominciarono le faville a suscitarsi, e a preparare poco a poco il fuoco di una guerra civile. Pur ciò nulla oftante per qual-

<sup>(1)</sup> Leggasi l' Elogio di quest' Altenieri fatto dall'eruditissimo Monsig. Canonico Rambaldo degli Azzoni stampato nel Tom. 31. della N. R. d'Opuscoli del P. Mandelli.

qualche tempo ancora quegli animi feroci 1326 contenti di picciole gare private non turbarono la publica tranquillità. Quindi anche nel principio di quest'anno troviamo, che i publici affari camminavano con buon ordine, poichè nel loro Configlio de tre di febbrajo erasi proposto e stabilito, che Ugone da Dovino loro governatore per la Contessa accompagnato da nobili ambasciatori intervenir dovesse ad un congresso, che tener dovevasi in Germania dal Re di Boemia, e da Duchi di Baviera, d'Austria, e della Carintia (1).

Allo scoppio dell'incendio mancava l'occasione opportuna; ma questa quando si vuole è pronta a nascere ad ogni momento; e i Caminesi surono quelli, che la prestarono. Era morto qualche tempo prima Tolberto da Camino di sotto figliuolo di Guecello. Erede de suoi beni seudali ed allodiali era rimasto Biachino pupillo sotto la tutela di Samaritana de' Malatelli da Rimini sua madre (2), de' quali prese il possello, e conseguentemente anche di Porto Buffoleto. Questa ragguardevole Terra piaceva a Rizzardo da Camino Signor della Motta, secondo cugino del pupillo; perlochè sotto il pretesto, che a donne, ed a pupilli non aspettavasi tal governo, armata mano a' cinque di marzo se ne fece padro-

ne.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1009.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib. III. Cap. 7.

1326 ne. Qui si divisero gli animi de' due partiti chi in difesa della donna e del pupillo, e chi di Rizzardo, secondo le passioni, che dirigevano e l'uno e l'altro. Quella degli Azzoni dichiarossi in savore della giustissima causa del pupillo, e quella del Tempe-

sta prese a favorire Rizzardo.

Ugo da Dovino governatore della città poteva riunire gli animi discordanti, o impedire i disordini, perchè avea seco una squadra di genti tedesche; ma prendendo anch' esso il suo partito maggiormente somentò la discordia. Egli è però degno di scusa per aversi dichiarato in favore di quella di Alteniero, che in effetto era la più giusta. E questo favore di lui dava a quel partito una tale superiorità, che l'altro era costretto a starsone queto, e mordere il freno.

Se gli Storici Trivigiani non c'ingannano, di che ho qualche sospetto, procurarono i Tempesta di vendicarsi con un tradimento. Parve loro, che favorevole occasione esser potesse un di festivo di nozze, in cui Rizzardo da Camino facea sposa Aica o Gaja sua sorella con Giacomo Pappafava da Carrara (1). La cerimonia si aveva ad eseguire colla più splendida magnificenza al

S. Pie-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. III. Cap. 7. Anonimo Foscariniano ms. Differtazione sopra la famiglia da Carrara di S. E. Gian-Roberto Pappafava pag.

S. Pietro di giugno, perchè intervenir vi 1326 dovevano, oltre a un numero grande d'illustri invitati, anche la Contessa di Gorizia, il Sig. d' Ovestagno Vicario generale di Padova, e Marsilio il maggiore da Carrara colla principale nobiltà Padovana. Quel di appunto aveano scelto i Tempesta per ammazzare tutt' i nemici non eccettuato lo stessa Governatore. A questo effetto avevano essi fatto entrare in Trivigi segretamente un numero grande di contadini, ed a Guglielmo da Camposampiero avean dato l'incombenza di condurre la trama colla maggiore secretezza al suo fine. Tali alineno furono le ragioni addotte dagli Azzoni e dal Dovino per giustificazione del loro procedere (1); imperciocchè aveano riempiuta tutta la città di gente afmata, facendo venire dal distretto tutte le milizie, e ponendo in armi la guarnigione de' Tedeschi, e de' stipendiari.

I Tempesta al vedere tanto apparato d'armi sospettarono, che qualche insidia non si tramasse per avventura contro di loro, quando non sossero stati colpevoli degli ordimenti addossati, che in quel caso si sa-

rebbe-

<sup>(1)</sup> Peraltro i Cortusi non dicono niente della rrama de' Tempesta descrivendo il fatto; ed anzi pare dal loro racconto, che le insidie fossero tramate dal Dovino e dagli Azzoni. Egli è però da rissettere che sì i Cortusi, come i Cronisti Trivigiani sono molto inesatti ed insedeli nella narrazione di questi fatti.

1326 rebbero accorti di essere stati scoperti. Nel tempo medesimo Marsilio da Carrara mosso o da zelo, o da malizia, corse ad avvisarli del grande pericolo, che lor sovrastava. Non v'era dilazione da frapporre; perlochè consultati gli affari presero lo spediente di fuggir tosto da Treviso colla maggiore sollecitudine; conciofossechè non avessero forze bastanti da contrapporre alle armi del governatore, e de'loro avversarj. Ritirossi il Tempesta a Noale, Rizzardo e Gerardo figliuoli del qu. Guecello da Camino nel loro feudo di Camino, Guglielmo da Onigo a Onigo, il Camposampiero a Cornuda, il Buonaparte prima a Treville, e poi per maggior sicurezza a San Zenone, e così tutti gli altri chi qua, chi colà si dispersero (1).

Le nozze, che far si dovevano con tanto splendore ed allegrezza, surono per questo satto turbate, e la giocondità in tristezza si convertì; e la Contessa medesima, che per onorarle era venuta a Trivigi, presa da ragionevole timore se ne ritornò a Gorizia. La suga di questi signori accrebbe al governatore Dovino i motivi di processar-li; e siccome tutto era a que giorni ridotto alla violenza, ed alla ragione del più sorte, così si venne alla sentenza di un bando perpetuo dalla città (2). Questo pro-

ce-

<sup>(</sup>x) Cortus, Histor, Lib. III, cap. 7. Anonime

<sup>(2)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

cedere violento del Governatore senza dar 1326 tempo alle discolpe e giustificazioni, irritò grandemente tutt' i seguaci del Tempesta. Essi conobbero, che solo colla forza potevano aprirsi la strada alla ragione, e però raccolto unitamente un corpo considerabile di soldati incominciarono a scorrer le campagne del Trevisano, e sar danni grandi sopra le possessioni de' nemici. La stagione era appunto la più opportuna alle rovine più dannose e più gravi, essendo i mesi

di luglio e di agosto.

Avrebbon certamente proseguito a saccheggiare il distretto per tutto l'anno, se l'amica sorte non facea capitare in Trivigi dalla Germania tre ambasciatori del Re di Boemia, mandati a bella posta per invitar alle sue nozze i capi rappresentanti la città. Giunsero opportuni in mezzo a tante sollevazioni, e a tanti disordini, perlochè dopo di aver eseguito gli ordini del loro Monarca esposti nella solenne ambasceria, adoperaronfi caldamente per quindici giorni continui a pacificare quelle pericolose discordie (1). I maggiori ostacoli gli trovarono nella città, perchè padroni del governo per la fuga degli avversari più non volevano ricevere in patria rivali sì formidabili. Ciò che poterono intanto quegli Oratori ottenere; si fu che in Trivigi cessasse-

ro

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1015.

84 Гивид

ni col pretesto di ribellione (i), e che i fuorusciti facessero tregua da saccheggi fino all' Episania dell' anno vegnente, e di quessa sospensione d'armi su fatto publico stru-

mento per mano di notajo (2).

Quest'apparente intervallo di quiete diede agio all'uno, e all'altro partito di fare i necessari provvedimenti per la vicendevolo ficurezza. Quindi coloro che governavano il Comune, fecero edificare un grosso bastione all' opposito della Meduna, invano reclamando Rizzardo e Gerardo fratelli da Camino, che fosse contraria a loro diritti, e alla tregua a que' di conclusa (3): Indi efficacemente si maneggiarono, perche alla fine fossero ultimate amichevolmente le differenze, che da qualche tempo vertevano ancora colla Republica de Veneziani; al quale effetto mandarono a Venezia tre ambasciatori per intavolare i trattati di un amicabile componimento, e per impedire, che quella Republica non venisse a qualche ostrema risoluzione, siccome avea nunacciato (4) .

Ne in mezzo di questi loro provvedimenti

Mit we or

<sup>(1)</sup> Forse a queste discordie civili, e a queste morti, e a queste consiscazioni vorra riferire il Docum. num. 1431.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1019.

<sup>(3)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 1016. e 1018. All (1)

I fuorusciti dall'altro lato aveano preso un' altra strada alla loro disesa, ricorrendo a bella prima per ajuto e per protezione al Re di Boemia. Spalleggiavano i loro ricorsi gli stessi ambasciatori del Re, che piartirono da Trivigi assai disgustati, spezealmente perchè non avean potuto ottener da' Trivigiani il pagamento delle spese stre ne' quindici giorni, che colà si trattenero a bella posta per calmare le loro civili discordie (2). Il Re conobbe, che il disordine di queste sollevazioni proveniva principalmente dalla poco saggia direzione

giani a levare (1).

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1008. e 1020.

Tom. IX,

fuorusciti per la sua deposizione, e il Re esaudilli privandolo dell'ussizio del Capitaniato, e sostituendovi in sua vece il Lusamastro della sua Corte (1).

Ecco nuovo motivo di novello incendio più terribile e più funesto. Il Lofmastro mandò il fratello al principio di decembre colla commissione di prendere il possesso del suo Vicariato (2). I Trivigiani intrinseci prevedendo, ch' esso potesse favorire i suorusciti, gli si opposero colle armi alla mano, ne' I vollero ricevere nella Città, di che offeso il Tedesco avvampondi giuftiffima ira, e gettoffi apertamente a spalleggiare i malcontenti sbandeggiati . Esti avevano già avnti ragguardevoli soccorsi da tutti gli amici delle parti vicine, nè Cane avea mancato di sostenere con valido appoggio una fazione ghibellina, che potezi portarlo al dominio di quella Città. Ora in Novale, ora in Treville, ed ora in altri Caffelli fi tennero frequenti colloqui. Già vedevano, che senza un' estrema violenza non potevano ritornare alla patria . Tutti i maneggi amichevoli erano andati a vuoto (3) i se diff ardine to seems margen.

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.
(2) Qui ammassano errori sopra errori i Cronisti Trivigiani, confondendo il fratello del Losmassa con quello del Redi Boemia, e pretendendo, che lo stesso fratello del Re abbia ricevuto la ripulsa da Trivigiani. Leggansi Cortus Lib. III.C.7.
(2) Ved. Doc. num. 1024.

Oo T T A V O. il tempo della tregua era vicino a spirare . 1426 Ne casi estremi sono talora necessarie le più violenti risoluzioni . Tentarono però intanto idi corrompere i guardiani delle porte della Città, e felicemente riuscì loro di guadagnare quelli della porta di San Zeno, e quelli della palata di sopra a San Martins. La cosa non potea prendere un avviamento migliore per i fuorusciti, ed anche fu condotta con quella secretezza, che richiedeva la grandezza di tanto affare. Il Tempesta capo de' malcontenti sbandeggiati divise le sue schiere in due parti ce diede ordine che una si avanzasse alla porta di San Zeno, mentre l'altra portar si doveva a duella di San Mattino . La notte de' cinque 2327 di gennajo del 1327 fu eletta per la grande e pericolosa impresa (1) Le schiere si mosserod's accordo da Novale, e tacite e chete e in buon ordine per istrade insolite e non frequentate s' avanzarono ardite fino a luo-Ighi stabiliti Erasi unito a questi malcontenti anche Paolo Dente in compagnia di que fuorusciti padovani, che erano con -luin(2) . A notte avanzata giunsero lemiliezie alla porta di San Zeno, la quale secondoll' ordine fu aperta immediatamente senza. rumore. Dall' altra parte a San Martino cra arrivato il secondo coraggioso drappel-Raffe con auctio del sceni formis, e recenaca. de, che le leget oraccot dann sod above (4p la

gipulsa da ". rivigiani stoor anun 300 da Dov. 461 .70

(2) Ved. Iked aum, 1024,

1327 lo, che senza opposizione era entrato anch' esso felicemente nella Città.

Il primo assalto fu dato al palazzo degli Azzoni, tale essendo l'accordo fra, loro stabilito, poiche dalla distruzione di questa potentissima samiglia vedevano i suorusciti, che dipendeva interamente l'esito o prospero, od infelice di quella loro intrapresa. Aspra e feroce su la battaglia, quantunque improvviso fosse l'assalto, poiche erano gli Azzoni gente valorosa ed ardita, e grande era la copia de' domestici e de' famigliari. Durò per più di due ore fierissima la zussa con morte di molte persone i finalmente ucciso nel conflitto Giacomo nipote di Altenieri, e lo stesso Altenieri gravemente ferito furono gli Azzoni costretti a cedere alla forza maggiore. Altenieri si diede prigioniero nelle mani del Tempesta, ma siccome egli cra ferito messofi sopra un letto, e trovato da Guglielmo da Camposampiero fu con più colpi crudelmente ucciso. Giacomino (1) figliuolo di Altenieri ebbe la fortuna di fuggire, e di ricoverarsi a Venezia, dove il padre avea riposto come in luogo di sicurezza ad ogni evento una grossa somma

<sup>(1)</sup> I Cronisti Trivigiani, ed anche i Cortus lo chiamano Azzo: ma Monsig. Canonico Rambaldo degli Azzoni Avogaro nelle sue erudite Notizie di Alteniero nel Tom. 31. N. R. d'opuscoli, pag. 36. fece vedere l'errore di quegli Scrittori.

Lá gente seguendo la vittoria baldanzo- 1347 samente corse alla piazza. Quivi erasi raccolto il popolo mosso dal tintinnio delle campane, che tutte suonavano all' armi, ed avea barricato le strade con travi e con catene per sua difesa. Ma come opporsi ad nn torrente di genti vittoriose e feroci? Furon deboli ed inutili tutte le opposizioni: Al primo assalto superate le sbarre, Tolberto Calza, che le difendeva, fu messo a morte. Non trovarono gli arrabbiati vincitori più refistenza in parte veruna; etute ti si diedero a scorrer le case de' nimici, e le posero a sacco. Chi può ridire gli or-rori di quella notte infelice, le miserie, e le calamità? Le strida e le lagrime della misera gente, che periva, e delle donne sventurate arrivavano fino al cielo. Fino a di tutto fu pieno di stragi e di morti, e furono ammazzati uomini in gran numero per le strade, e per le case. I Tedeschi, che aveano favorito gli Azzoni, spogliati delle robe e de' cavalli furono vergognosamente cacciati dalla Città. Ugone da Dovino a grande stento pote evitare la morte, e colla fuga sottrarsi dall' imminente pericolo. Il palazzo degli Azzoni per ordine del Tempesta su spianato fino a terra, e fatta in quel sito un' ampia piazza colle altre case de' suoi seguaci. Odorico di Buonaparte ... e Guglielmo da Onigo veduto avendo, che la vittoria era ficura in Trivigi corsero a Braidas ed avus

3327 tola a patti in quella notte stessa la foiti-

In queste lagrimevoli circostanze giunse opportuno da Padova Engelmario de Villandres con un buon drappello di valorosi soldati. Era Marsilio maggiore da Carrara, che appena udita la nuova di questa infelice catastrofe avea spedito quelle milizie a Trivigi. Non le vide però di buon occhio il Tempesta, o che avesse in sospetto le rette intenzioni del Carrarese, o che temesse, che qualche ostacolo oppor dovessero al suo defiderio di infierire contro de' suoi nimici. Esse certamentente impedirono molti disordini, che la violenza e l'ingordigia de' vincitori, dove non avesse trovato ostacoli, avrebbero commesso. Dall' altro laco esegui intanto il buon Carrarese il dovere, che egli s' incombeva per l' alleanza co' Trivigiani, e per l'amicizia, che sempre fra i due popoli era passata. Come buon principe e saggio politico egli facea quel conto, che si conviene delle Città consederate e de' popoli amici. (2)

Quando al ciel piacque cessarono le stragi, e radunaronsi le genti al Consiglio. La prima assemblea su tenuta nel giorno dell' Episania, e continuossi in tutto il mese

quafi

(2) Cortus. Histor. loc. cit.

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms. Cortus, Histor. Lib. III. Cap. 7. Notizie di Alteniero loc. cit. &c. Ved. anche il Doc. num. 10 43.

Quafi ogni giorno per dar nuovo ordine al 1327 governo della Città. Presso il Tempesta era rimasta la somma degli affari, ed egli senza contraddizione era considerato come il dispotico del Comune. In primo luogo si elessero dodici sapienti, i quali unitamente agli Anziani dovessero provvedere alle cose necessarie alla Republica. Il podestà Guido degli Argogliosi da Forlì o sosse mosso dalla paura, come vuole l' Anonimo Foscariniano, o che non gli piacessero le correnti discordie, o pur fossero veri i motivi esposti nella sua supplica al Consiglio, che novità insorte nella Romagna lo richiamavano a quelle parti, dimando la sua dimissione, el' ottenne (1) Trivigi allora rimase senza Rettore ; e per suggerimento del Tempesta furon creati tre de suoi seguaci, che governar dovessero gli affari fino all' clezione del nuovo Rettore, i quali furono Odorico di Buonaparte figlio di Pietro, Fioravante da Borso, e Tommaso da Gau-Iello giudice (2), che rimasero in magistrato fino al principio di maggio, in cui venne podestà per la seconda volta Corradino de Bocchi da Brescia (3).

(1) Ved. Doc. num. 1021.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num 1023. 1024. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030.

<sup>(3)</sup> Il Roffi ne' suoi Elogi Bresciani &c. pag. 137. suppone che Corradino fosse nella pretura di Trivigi nel tempo della guerra civile, ma prende erro-

Si fecero in progresso di tempo varie or dinazioni per il miglior, governo della Cittàs e prima di ogni cosa affine di aver favorevole la Contessa di Gorizia si obbligarono L Trivigiani a pagare jun debitos che ellas aveval con Giacomo pievano di Cavendolies no di lire 4690 (1): debito peraltro contratto da quel pieyano a benefizio della Citta mentre ne era il governatore. Indi fi rivolsero al Re di Boemia, che era a Trento. con Lodovico il Bavaro, destinandogli solenme ambasceria pet informanlo, degli affaricorrenti ma specialmente per impetrar da esso un'assegnazione delle publiche rendite: a Guecellone Tempesta per le spese, ch' egli ebbe incontrate nella redenzione e nella conservazione della Città ne del ding ftretto (2).

Qui incominciamo a vedere il grande predominio del Tempesta sopra il governo di Trivigi. La parte fu presa a pieni voti in tutti e tre i Consigli, e in vigor della medefima fu indi decretato ; che affoldar fi dovessero cento fanti per tenerli alla guardia di lui, disposti a tutti i suoi voleri (2) ... Egli era chiamato il riparatore della libertà ; e il protettore della Città (4) ; a lui deferiyansi tutti gli affari, nè cosa alcuna. eximmental, in June Corre o dal diffeero

This sail than one for

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1022. (2) Ved. Doc. num. 1023. 1024.

<sup>(3)-</sup> Ved. Doc. num, 1026. 112.1 ,33 ( ,02 / (2) (4) Ved. Doc. nom 1028, water work ball (1)

fi prendeva in esame o se prima non era 1327 flato il suo parere consultato . Se venivano lettere publiche, la Corte degli Anziani destinava due soggetti, i quali dovessero conferire col Tempesta, che ne aveva a comandar la risposta E così vediamo, che su farto anche ad una lettera della Città di Feltre la quale aven scritto per avere un malfattore Feltrino ritenuto prigioniero in Trivigi (1) Anzi l'adulazione, e la viltà giunse a segno di formar publico decreto per rendere solenne il giorno, che il Tempesta entro nella Città ; ed cbbe la vittoria sopra i ni mici, facendo un offerta a S. Maria de Battuti coll' intervento del podestà, della Curia degli Anziani, de' Gastaldioni, e di 

Egli era difficile, che in così grande ascendente di cose non si procedesse nella sorma più rigorosa contro quegl' inselici, ch' ebbero la disavventura di rimanere perdenti. Pertanto dai savi a ciò destinati surono satti i processi de' rei, nè s'ebbero ad osservare le più scrupolose sormalità. Furono brevi i loro esami, e nella sorma più solenne esti publicarono la loro sentenza a' 9. di sebbrajo ne luoghi soliti della Città. Gli Azzoni, e tutti i loro seguaci surono capitalmente banditi dalla Città, e dal distretto co' loro discendenti maschi sino alla seconda,

(1) Ved. Doc. num.1932 and note bow (2) (2) Ved. Doc. num. 1973 was noted bow (4) di cadauno una grossissima taglia; perloche i beni di tutti surono consiscati a benefizio del publico erario, ma sopra tutto a vantaggio di Guecellone Tempesta (1); e le case e i palagi si demolirono da' fondamenti: sentenza ingiusta contro la memoria di così illustri Cittadini, la quale su poscia ririttattata, come vedremo, dalla generosa giustizia del Veneto Senato che la dichiaro nulla e violenta, ordinando che sosse cancellata da' publici registri della Città, quando Trivigi venne sotto il felicissimo di lui dominio (2).

Incominciavano i Trivigiani ad avere un nuovo ordinedi cose, e perciò era d'uopo di provvedere a varie emergenze secondo le circostanze infelici di que' tempi; e quefto si fece in più radunanze del Consiglio, nelle quali si diedero diversi provvedimenti per il miglior regolamento di quella Republica, e nuove leggi, e nuovi statuti (3). E perchè in quella settimana satale, che le genti del Tempesta presero la Città, eran succeduti molti omicidi, e ruberie e violenze enormi, che non vanno mai disgiunte da cotali disordini; così su decretato in publica forma, che il podestà ventare di podesta presero in publica forma, che il podesta ventare di podesta presero in publica forma, che il podesta ventare di podesta ventare di podesta ventare di podesta presero di preserve di presero del presero di presero di presero di preserve di presero di pres

tu-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1031 1047.

<sup>(2)</sup> Notizie cit. di Altenieri &c. pag. 35.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1023. 1024. 1025. 1027. 1033. 1038. 1039. 1040. 1045. 1077.

O T T A V O

turo sopra di que' fatti aver non dovesse 1327 minima ingerenza, costituendo, sopra di ciò un nuovo magistrato composto de' tre Rettori, dell' Avogaro, e di quattro Savi, che avessero tutta l'autorità di giudicare i ricorsi, ed accomodare le differenze (1).

In tal guisa legarono le mani alla giustizia, ed obbligarono a tacere tutti quegl' infelici, che non essendo stati del loro partito soffrirono lagrimevoli danni, ed incredibili violenze; laddove a' partigiani del Tempesta erano aperte tutte le strade a' risarcimenti, ed alle ricompense. Quindi troviamo, che ad istanza di Guglielmo da Camposampiero furono assolti dal bando certi di lui seguaci, che lo avevano ajutato in quel fatale tumulto (2); che a Marco da Resio su dato un risarcimento decretatogli dal Comune per le sue perdite, e prigionia sofferta in publico servigio (3); che Odorico di Buonaparte ebbe in custodia per dodici anni il Castello di San Zenone, perchè era stato da suo padre rifabbricato circondandolo di mura e di fosse (4); che a due Asolani svaligiati in Asolo in quella notte fatale, che le genti del Tempesta lo presero, furono risarciti i danni, e restitui-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1030.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1035. And dov (2)

26 L. I. B. R. C.

ancora partecipar doveile qualche benefizio del cambiamento di governo, fu stabilito di salariare due medici, ed un chirurgo, assimi chè graris dovessero prestare la loro assistenza a tutte le povere genti ammalate, e ciò, come in quella parte si esprime, per gratitudine della redenzione, della Città, c per la conservazione, e tranquillità della meddessima (2).

Dopo una catastrofe così, lagrimevole e pericolosa tutto era ben disposto per la quiete interna, e solo mancavano a regolarsi ascune coserelle al di fuori, perchè ogni affare con buon ordine procedesse. Eran queste alcune picciole differenze colla Republica di Venezia: differenze peraltro che non potevano produrre un' aperta rottura, ma che non lasciavano di arrecare disturbi e pensieri. E' cosa assai difficile, che fra due popoli vicini non insorgano di quando in quando motivi di litigi o o di lagnanze; e ranto più fra questi, i di cui confini erano nelle acque, facili ad effer turbati dalle pesche, le quali dopo l'agricoltura devon considerarsi come una delle principali ricchezze del commercio Sollecitavano i Veneti la espedizione delle differenze, perlochè i Trivigiani giudicarono conveniente

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1043. 32 . 2064 . 697 (23

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1027 i and day (1)

il mandar tosto un' ambasciata a Venezia 1427 per trattare uno stabile accomodamento, ed una pace perpetua (1). In questa occasione furon prese ad esaminarsi le quistioni, che anche vertevano col Vescovo di Torcello per motivo di certi suoi diritti sopra un bosco del territorio Trivigiano; e per l'accomodamento di tutte le vicendevoli pretese furono eletti da Trivigiani così contentandosi la Republica di Venezia, quattro dorti ed illustri giureconsulti, che esaminassero l'affare, e stabilissero l'accordo (2) Terminata anche questa faccenda in modo amichevole, come è mai probabile, che i Trivigiani romper volessero la buona armonia col Patriarca d' Aquileja? Egli conoscendo, che Rizzardo e Gerardo fratelli Caminesi aderivano alla parte ghibellina, aveva incominciaro a molestarli, dimandando loro la restituzione di Meduna, come luogo di sua giurisdizione. Volevano i due fratelli; che i Trivigiani prendessero la loro disesa, e però prima richiesero il Comune, come avellero a contenersi col Patriarca in tali circostanze (3); indi con lettere ferventi sollecitarono a dichiararfi in loro favore (4) i ma i Trivigiani risoluti di conservare Faget la corder one de id l'irange, i

<sup>(1)</sup> Yed. Doc. num. 1032.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num, 1937, an . nort . bov (.)

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1034.

TO LVIABTRTOO

1327 la pace col Patriarca lasciarono senza rispostayle istanze de Camineli (1) mibenmi and Se mon che gli affari delle altre Città della Marca Trivigiana ci obbligano al lasciar da parte per poco le vicende, che agitarono i Trivigiani, e rivolgere altrove le nostre attenzioni. Noi dobbiamo narrare a quest'anno un solennissimo congresso tenuto in Trento da Lodovico il Bavaro eletto Re de Romani, dal Re di Bocmia e Duca di Carintia, e da un numero infinito di . Principi e grandi Signori della Germania e dell' Italia: congresso in cui si trattò degli affari, più gravi dell' Italia, la quale formo sempre una delle cure più importanti e più premurose degli Imperatori Tedes-

Fin dagli ultimi mesi dell' anno antecedente Lodovico avea convocato i Principi Germani una volta in Bavicra, la seconda in Carintia, la terza in Augusta per trattare della sua venuta in Italia, e della sua

<sup>(</sup>r) Soggiunge l'anonimo Foscatiniano l'che is due fratelli irritati per la negativa de Trivigiani, si accostarono più apertamente allo Scaligero, e fecero che il Capitanio di Montebelluna, e quello di Vidore si ribellassero dal Comune, è si dessero a Cane; ma egli è un errore aperto, mentre abbiamo tanti documenti che [ci mantfe-stano, come i due Capitani furono sempre, dipendenti da Trivigiani e dal Re di Boemia, che a la fine li rimosse per le violenze enormi, e le ruberie ingiuste che continuamente arrecarono al Teritorio.

coronazione in Imperadore (1), che su sem- 1327 pre impedita da varie difficoltà non prevedute'. Finalmente in Augusta circa alla metà di decembre fu preso di unanime volere di non più ritardare la solennità di quelt'augusta cirimonia. Aggiungasi, che replicate erano le istanze de Principi ghibellini dell' Italia, e spezialmente di Cane, i quali per le mire loro di politica e di ambizione, e per opporre un argine forte alle imprese del Cardinal Legato, chiamavano l' Imperadore in Italia (2) PSul fatto ftello fi diedero gli ordini necessari alla solenne partenza. Numerosa, e ricca, e brillante era la Corte di quel Principe, onorata da tanti Principi e Baroni Tedeschi : A' 28: di decembre (3) essi giunsero a Trento, dove Habilitono di fermarfi finche fossero ordihati tutti gli affati dell' ingresso in Italia; e della splendida funzione. Si dovevano ivi pure maneggiar prima gli animi de' Principr Italiani, altri contrari a Lodovico, ed altri favorevoli, secondo lo strano sistema di que tempi, che teneva divisi e discordi gli animis fistema peratero, che loggi fi direbbe effecto della più fina politica, poiche chi favorendo un padrone, e chi l'aloriente mante que Silver en 30 7 6 on trois A

(1) Ved. Doc. num. 1003.

<sup>(2)</sup> Albertino Muffaro de Ludovico Bavaro pag.

<sup>770.</sup> Villani Lib. 10. Cap. 17.

<sup>(3)</sup> In gennajo dicono i Cortusi, l'Annonimo Foscariniano, e tanti altri: In febbrajo il Muratoti, il Corio &c. Io m' attengo al Doc. numi ross.

Cane su il primo sra i Principi Italiani, che si portasse a Trento a quel nobile congresso. Ei vi giunse il di quindecimo di gennajo con ricca e bella comitiva (1), e dopo di lui susseguentemente vi arrivarono Passerino, Marco Visconti, Obizzo Marchese d'Este, Niccolò suo nipote, e gli altri principi delle Città ghibelline, di Lombardia e di Toscana. Ma questi più non trovarono lo Scaligero in Trento; poiche dopo dieci giorni egli se n' era partito, e per quanto dicono gli Storici di que' tempi, assai disgustato del Bavaro per non aver potuto ottenere da lui il dominio di Padova col titolo di suo Vicario (2).

Ma come Lodovico gli poteva ciò concedere, mentre vi ostavano ardentemente il Re di Boemia suo Zio, e gli ambasciatori de' Padovani, e de' Trivigiani giunti anch' essi a quel solenne parlamento? Dall'altro lato spiaceva al Bavaro il disgusto di Cane da lui stimato ed amato quanto altri si sosse agli rincresceva di perdere l'osserta fattagli da lui di duecento mila siorini, se il ver ci dicono i Cortus; e tanto più in quelle sue circostanze di somma scarsezza di soldo. Pertanto egli sece che Obizzo Marchese d' Este si frapponesse per acque-

(1) Ved. Doc. num: 1003.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib. III, Cap. 10.

quetare quell' animo ambizioso e seroce . On 1327 bizzo portossi a Verona il di primo di marzo, e gli venne fatto di persuadere Cane

di ritornare a Trento (1). Non altro s' aspettava per l'assemblea più grande, più nobile, e più illustre, che fosse sino allora tenuta su quel proposito. Il Re di Boemia, Cane, Passerino, i Marchesi d' Este, Marco ed Azzo Visconti, Franceschino Rusca Signor di Como, Guido Tarlati Vescovo d' Arezzo, gli ambasciadori dell' Imperadore de' Greci , quelli di Federico Re di Sicilia, quelli, di Castruccio degli Antelminelli e de' Pisani (2), o quelli finalmente di tutte le Città ghibelline di Lombardia e Toscana formavano insieme con un numero grandissimo di Principi e Baroni e Conti Feudatari Tedeschi ed Italiani uno de più illustri e più magnifici congressi, che fossero stati veduti a que tempi. Fu preso in esso dopo dispute varie e discordi, che Lodovico portar si dovesse a Milano per la corona d' Italia, e poi a Roma per la Imperiale. Indi furono esaminati gli affari della Lombardia e della Marca Trivigiana Gli Estensi giurarono all' Imperadore la parte Ghibellina, ed ot-

(1) Cortus. Histor. loc. cit.

<sup>(2)</sup> I Cortusi dicono che Castruccio venne in persona a Trento, ma il Villani lib. X. Cap. 17. afferma, che sol vennero gli ambasciatori di lui, ed è più probabile ciò conformandosi al Doc. num. 1003. Tom. IX.

in Efte, ed in Ferrara. Pafferino fu fatto Vicario di Mantova e di Modena, il Rusca di Como, Castruccio di Lucca, e Cane riportò onorevole diploma per Verona -Vicenza, Feltre, Belluno, e Baffano (1). &

E perchè ne' tempi delle grandi rivoluzioni di Trivigi prevalendofi Cane del favorevole incontro di tanta confusione egli avea tolto alla Signoria di Trivigi, forse nel febbrajo dopo che s' era partito da Trento disgustato del Bavaro, Cavolano. Regenzudo, S. Martino di Ceneda, e la Rocca di Ceneda, niun riguardo avendo alla tregua, che fra Cane e i Trivigiani durava, fu stabilito ed accordato, che tre gittdici da eleggersi da Lodovico, e dal Redi Boemia esaminar dovessero le differenze per le pretese di questi Castelli, e i danni da" popoli sofferti per tale oggetto (2) e intanto ordinarono, che offervar si dovessero esattamente per due anni le tregue già stabilite (3). To-

<sup>(1)</sup> Gli Storiei Veronesi dicono, che Cane ottenne questo Diploma in Milano, ma il documento da noi riportato al num, 1003, convince di sbaglio quelli Scrittori. Che Bassano fosse compreso nel Diploma si desume dalle parole de Cortusi al Cap. 10, del libro terzo.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1040. 1045. (3) Cortus. Hiffor. Lib. III. Cap. 10. L'Anomimo Foscariniano soggiunge, che questi giudici a" 20. di maggio si ridussero 2' confini tra Padova e

ÖTTAVO. 8

Lòdovico parti da Trento il sabbato de' 1327 quattordici di marzo avendo creato Capitano del regio esercito Marco Visconti, reflati essendo in Germania molti Principi, e fra questi anche il Re di Boemia (1). Lo accompagnarono in Italia tutti i Principi Italiani, ma appena entrati in essa si separarono da lui (2). Egli proseguendo il suo viaggio giunse a' 18. a Bergamo, dove ne' tre di di sua dimora sece sare una pace generale tra' discordi Cittadini, rilasciando i prigioni, e scancellando le condanne da' publici registri. Lo stesso egli sece a Como a' 22. di marzo.

Cane era ritornato a Verona a sol oggetto di poter comparire a Milano alla solenne pompa della coronazione con quella magnificenza e splendidezza, che gli suggeriva la grandezza delle sue idee; e lo stesso far volevano gli altri Principi ghibellini. Fino a' 18. di maggio s' ammirò in

Vicenza, e confermarono le tregue ed accomodarono le differenze.

(1) Come appare da una lettera a' Trivigiani de' 28. marzo in data del Tirolo; Ved. Doc.

num. 1041.

<sup>(2)</sup> Il Corte dice, e dietro a lui qualche altro Storico, come il Piloni &c. che Lodovico venne a Verona, e vi stette tre giorni; ma tutti gli Storici contemporanei, che parlano di questo viaggio ciò non accennano; anzi il Chron. Modoctiens, nel Tom. XII. R. I. S. pag. 2249., e qualche altro ancora dicono, ch' esso venne in Italia per la Valcamonica.

La superba magnificenza, e lo sfarzo fignorile, che tenne il grande Scaligero in questa luminosa occasione, si rese ben presto chiara ed illustre per tutta Italia. Egli teneva ogni giorno magnifica corte bandita, e sacea comperare tutti i pollami, e tutte le selvaggine che si portavano in Milano,

pa-

(2) Ved. Doc. num. 1003.

<sup>(1)</sup> I Cortusi dicono mille cavalli, e così il Giovio Vite pag. 21. e Donato Bossio cinquecento; ma il Chron. Veron., il Saraina, e gli altri Storici Veronesi affermano due mila Cavalli e 500. pedoni. Il Chron. Modoetiens. pag. 1150 scrive 1500. cavalli, ed altrettanti pedoni.

pagandole al più caro prezzo (1). Parea 1327 ch' egli andasse cercando col fuscellino di brigare col Visconti; e però in una notte presso al monastero suddetto di S. Ambrogio fece aprire la Pusterla già chiusa per le passate guerre, e rifare il ponte distrutto sopra la fossa, per avere a suo piacimento un adito d'ingresso, e di uscita dalla Gittà. Il Visconte, cui ciò non piaceva in verun modo, nella notte seguente fece distruggere il ponte, e serrar la pusterla; ma nell' altra notte appresso per ordine di Cane furono rifatte le cose, come erano prima, e parimenti nella notte vegnente per commissione di Galeazzo suron dissatte. La disputa era per divenir seria e pericolosa, se comuni amici non s' interponevano (2). A loro persuafione fu rimessa la lite a Lodovico, ed è assai probabile, che in favore di Cane venisse quella decisa (3).

Io non posso recarmi a credere, che lo Scaligero abbia fatto questi passi assai violenti in una Città dell' altrui dominio senza il tacito assenso dell' Imperadore. E parmi ancora di vedere una secreta ragione

20-

<sup>(1)</sup> Giulini Memorie Storiche di Milano p. 1 pag. 232. Pietro Azario Chron. pag. 311. Chron. Modoetiens &c.

<sup>(2)</sup> Pietro Azario Chron, pag. 312.

<sup>(3)</sup> E par che il Corio lo dica apertamente; ed anche il Chron. Modoetiens, dicendo che factum fuit sicut placuit regi, e il Re non voleva altrimenti.

Storici Milanesi, che molto addentro di questo affare non han penetrato, credettero che Cane somentando la propria ambizione ne aspirasse al dominio di Milano col farsi creare Vicario di quella Città (1). Ma io suppongo che Lodovico e Cane sossero di Galeazzo quello che hanno satto dipoi, avessero ad ogni evento una libera uscita dalla Città.

Egli è da sapere pertanto, che Lodovico era assai discontento di Galeazzo, il quale
inchinava al partito della Chiesa. Aggiungansi tante lamentanze contro di lui fatte
da' principali Signori, e dal popolo ancora.
Egli aveva un peccato peravventura più
grave, cioè d' esser senza danari, e Lodovico ne voleva ad ogni patto. Tutte queste cose unite insieme secero sì, che dopo
seguita il di ultimo di maggio (2) la solenne coronazione nella Chiesa di S. Ambrogio, l' Imperadore, chiamato a se Galeazzo lo sece prendere come un malsattore,
e chiudere in oscura prigione a Monza unitamente a Lucchino e Giovanni suoi fratel-

(1) Ved. Giovio Vite di diecinove uomini illufiri nella Vita di Galeazzo primo pag. 29.

<sup>(2)</sup> Vi sono molti Storici, che dicono il di primo di giugno, ma se è vero, che seguisse la coronazione nel di solenne della pentecoste, come
scrive il Villani Lib. X. Cap. 30. questo certamente in quell'anno cadde all'ultimo di maggio.

li ed Azzo suo figliuolo. Ed è cosa mara-1327, vigliosa a dirsi, che in favore di questi Signori niuno affatto si mosse. Le cose passarono con grandissima quiete, poichè il popolo per se stesso sempre desideroso di cose nuove, erasi sollevato alla speranza della libertà. Il di seguente per astuto configlio dell'Imperadore e di Cane, surono creati ventiquattro uomini, uno per ciascuna tribù, a governare la Republica a sembianza della libertà antica. Non molto dappoi su eletto Guglielmo Monsorte con una banda di Tedeschi, il quale avesse cura del tutto, e stesse al governo del publico Configlio, e alla disesa della città.

Avendo l'Imperadore in questo modo ordinato le cose di Milano, non senza però la universale disapprovazione, ed avendo da quella Città estorto una buona quantità di danaro, se ne andò agli Orci Castello del Contado di Brescia, dove aveva intimato una dieta, e chiamati d'intorno i Signori delle città confederate. Cane era sempre al fianco di Lodovico fra i Configlieri più cari e più riguardevoli della sua Corte i nè cessava l'Imperatore di ricolmarlo di lodi, di carezze, e di benefizi. Imperciocchè oltre l'onorevole diploma di suo Vicario gli concedette ancora la facoltà di poter edificare un ponte sopra îl Po ad Offiglia, ed esigere il pedagio del siume (1): di-

<sup>(1)</sup> Chron. Veron. pag. 645. Zagata P. I. pag. 66.

1327 diritto peraltro di cui non pote far uso per

la sua morte poco dopo avvenuta.

In questo congresso degli Orci ordinaronsi alcuni affari della provincia; e poscia tutti presero il viaggio secondo le proprie direzioni, l'Imperadore verso Roma, e glialtri Principi alle loro case, avendo però prima ottenuto dallo Scaligero, dagli Estensi, da Passerino, e dagli altri un ragguardevole accompagnamento di Cavalli (1). Noi lo lascieremo andare alla volta di Roma per non intrigarci in cose straniere all' assunto nostro. Ci resta ancora da correre un lungo spazio della nostra provincia senza entrare in quelle degli altri, e le cose che noi siamo per dire sono importanti e gravi. Conciossiachè se mai surono i Trivigiani afflitti, fu in quest' anno principalmente, dopo che il Re di Boemia avea creduto di ricondurvi la pace.

Fin dal marzo passato erano inquieti nel loro stato, così conoscendosi dalle parti prese nel loro Consiglio di custodir le porte della città per le novità correnti, di disstruggere i molini al ponte di pietra, e di dar a Guecello Tempesta l'autorità di provvedere al bene, ed alla conservazione del Comune (2). Se non che le violenze, le

eftor-

(2) Ved. Doc. num. 1039.

<sup>(1)</sup> Gio: Villani Lib. X. Cap. 33. dice, che Cane diede a Lodovico duecento e cinquanta cavalli per accompagnarlo a Roma.

estorsioni, e le scelleratezze de Capitani, 1327 che presidiavano i Castelli del territorio pel Re di Boemia, erano giunte a tale eccesso, che più non potevansi comportare. I Rettori di Trivigi avean procurato più volte di mettere qualche argine a tante iniquità ; spedirono lo stesso loro Capitanio al Re, inviarono ambascerie frequenti, scrissero lettere ardentissime per rimuover costoro dal loro governo; ma tutto inutilmente, perchè malgrado alle belle promesse del Re non si veniva mai agli effetti. Muove lagrime di tenera compassione il ritratto delle enormi crudeltà di costoro, e spezialmente di quelli, che erano in Vidore e Montebelluna. Le lettere scritte, le consulte fatte. le ambascerie spedite, le istanze presentate. e i lamenti esposti al Re dimostrano quanti penfieri, e quante sollecitudini abbiano avuto que' padri sopra di questo affare (1).

Vennero appresso alcuni nuovi imbrogli co' Veneti, ma più di tutto l'assassinio macchinato contro la vita di Guecellone Tempesta. E in quanto ai primi vediamo in due lettere una del Doge di Venezia a' Trivigiani, e l'altra de' Trivigiani al Doge, come le piccole dissernze, che fra i due popoli vertevano, erano vicine ad accomodarsi, non altro aspettandosi per la conclu-

sione,

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1048. 1049. 1051. 1052. 1053. 1055. 1057. 1058. 1059. 1061. 1063. 1064. 1066. 1067. 1068, 1069. 1070.

1327 sione, che la venuta dalla Germania di Enrico di Rotemburch eletto dal Re per Ca-

pitanio della città (1).

Per quello che riguarda poi al Tempesta, la di cui vita era divenuta preziosa in Trivigi, o ciò fosse adulazione, od effetto di vero amore, non fu picciolo il movimento, che si diedero i Trivigiani con lettere, e con ambascerie al Doge di Venezia. Imperciocchè essendo accusato dell'attentato di quest' assassinio Giacomino figliuolo di Alteniero degli Azzoni, che come abbiam veduto si era rifugiato in Venezia, procuravano i Trivigiani o di averlo nelle mani, o che sosse castigato in quella dominante (2): Ma offia, che l'Azzoni sia stato ritrovato innocente, come è verisimile, o che le sue aderenze abbiano impedito ogni ulteriore procedere, le querele si arrestarono, e Giacomino continuò a vivere tranquillo in quella città. Dalla parte de' Trivigiani noi troviamo la cosa messa in silenzio, e d'altro d'ora in avanti non si parlò se non che de' gravi mali, che opprimévano gli sventurati Padovani. N' ebbero a soffrire anche i Trivigiani moltissimo; poichè ella è cosa difficile, che se appigliasi il suoco ad una casa, il vicino non ne risenta e danno e travaglio ; tanto più che da molti anni i due popoli di Padova e di

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1056. 1057.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num, 1060. 1062. 1065.

O T T A V O. 91 e di Trivigi erano uniti co' vincoli più stretti 1327 della fazione, dell' alleanza, dell' amistà.

L'incendio in Padova su più terribile e pericoloso, perchè si suscitò nella casa mede-

sima de' Carraresi.

Era qualche tempo, che non troppo tranquille passavano le cose fra Marsilio detto il maggiore, e Niccolò suo zio (1). Invidia e gelosia di stato surono i primi semi delle discordie. Publicamente parlavasi; che Niccolò avesse cospirato co' Ghibellini, e avesse tenuto con Cane occulti colloqui per dare a lui la città. E siccome i discorsi del popolo ingrandiscono gli oggetti facendo diventare importanti le cose anche più minute, così fu sparsa una voce, che da' congiurati si fosse decretata la morte di Marsilio, e che a tal fine gli fossero state tessute le infidie. Volendo Marfilio allontanare il pericolo, o almeno dissiparne il sospetto, giudicò opportuno levar dal fianco di Niccolò i suoi più fedeli compagni. Furono perciò per ordine publico confinati a Venezia Marzio e Giordano Forzatè, Francesco da Vigonza, Prosdocimo da Caligine, e Rogerio de' Fabiani dalla publica voce incolpati del macchinamento contro la patria. Nicco-

<sup>(1)</sup> Vedi per tutta la narrazione di questi fatti i Cortusi al Cap. 12. e 13. del libro terzo, i Gattari alla pag. 13. e 14., il Vergerio nella Vita di Niccolò alla pag. 138. 139., e in quella di Marsilio alla pag. 142. e segg., e Mussato de gestis Italic. Lib. XII.

1327 Niccolò sentì gravemente la relegazione de' suoi amici, giudicando essersi ciò fatto per suo disprezzo. Dissimulò per qualche tempo l'amarezza dell'animo suo, e finalmente prese il partito di fuggir anch' esso · dalla città. Pertanto uscì di Padova a' primi di luglio; e prima andò alla Villa del Conte; ma non credendosi colà sicuro essendogli stata insidiata la libertà e la vita da' Tedeschi, scelta l'opportunità ricoverossi a Venezia, e unissi cogli altri banditi. Non si può credere quanta allegrezza dessero a Cane queste discordie civili di Padova, e a quanta speranza lo alzassero. Egli intanto s' adoperò validamente per tirar Niccolò a se; il quale s'era già riconciliato co' Maccaruffi, con Paolo Dente, e cogli altri esiliati. Allettati effi dalle promesse dello Scaligero andarono tutti a lui, e fecero con esso de' vantaggiosi accordi. Ciò saputosi in Padova furono le case di Niccolò dalla plebe saccheggiate e distrutte, sopra le quali dipoi Fina Buzzacarina moglie di Francesco seniore da Carrara fece edificare la Chiesa di S. Maria de' Padri Serviti. I due figliuoli di Niccolò Giacomo e Giacomino furono imprigionati, e poi condotti in Alemagna da Corrado d' Ovestagno, dove stettero per due anni in prigione.

I Trivigiani come buoni amici s' erano interposti ad accomodare queste discordie, che molto rovinavano gli interessi de' Padovani. E in primo luogo sentendo, che à confini della loro provincia si facevano 1327 de' grandi preparamenti d'armi, e d'armati, consultarono sopra il modo di regolarsi (1), e destinarono due, i quali con due altri Padovani trattassero intorno a questa materia, volendo a tutti i patti conservare la buona amicizia con quelli (2). E non contenti di ciò pensarono di spedire a Niccolò illustre ambasceria per trattare l'accordo, e conciossiachè trovato avessero in lui una favorevole disposizione di animo, si erano lufingati di restituire alla provincia la primiera tranquillità; e su questa lusinga gli stessi ambasciatori andati a Padova mossero il trattato con Marsilio, e cogli altri Carraresi per la concordia; se non che qui svanirono tutte le speranze, avendo i Carraresi risposto, che la decisione di questo affare, e la conclusione dell'accordo apparteneva al Re di Boemia, e pregarono i loro amici Trivigiani a non volersi ingerire più oltre in tale faccenda (3).

Era rimasto Marsilio alla testa degli assari. Scorgeva nella Città fazioni contrarie, al di suori esuli congiurati; in aggiunta Cane nemico tanto potente, e tanto vicino, che agognava con tanta ardenza la signoria di quella Republica. Sulla considerazione, che senza ajuto sorestiero non pote-

vafi

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1055.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1058.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num, 1066.

tò, che si mandassero ambasciatori al Re di Boemia per insormarlo dello stato delle cose, e del sovrastante pericolo. Capo dell' ambasceria su eletto lo stesso Marsilio, e con esso Obizzo e Marsilietto da Carrara, Filippo da Peraga, Aicardino di Capodivacca, Dusso e Pantalone de' Buzzacarini, Schinella de' Dotti, Pietro di Campagnola, ed Aleardo de' Basil, Ad essi su data libera autorità di disporre della Città, enel caso che ricusasse il Re di soccorrerla, lo sollecitassero a rinunziarne il dominio per poterlo trasserire in chi volesse, o potesse venire al di lei soccorso.

Ne' giorni stessi arrivarono anche al Re gli ambasciatori degli esiliati, e dello Scaligero, i quali tutti furono ricevuti graziosamente. Dopo qualche di di riposo, esposto dagli uni e dagli altri il motivo delle loro ambascerie, rispose il Re che Padova confiderar si doveva come di sua ragione. e che egli tratterebbe da nimici coloro, che avessero osato di offenderla. Promise poscia a Marsilio in disparte, che fra breve manderebbe in Italia così valido esercito, che i nimici non potrebbergli stare a fronte. Maqueste erano vane parole, mentre Cane e i fuorusciti attendevano a' fatti. Tutte le schiere s' erano radunate sotto la Capitaneria di Niccolò, che avea condotto l' esercito a Piove di Sacco; e Rizzardo da Camino, ed Ettore da Savorgnano avendo farto passaggio per Bassano agli ultimi di set-1327 tembre con trecento Cavalieri con la celata s' erano uniti a Niccolò. Correva voce, che Massino nipote di Cane vi sosse giunto ancor egli con numeroso stuolo di gente armata; e da Ferrara eran venuti tutti i Maccarussi con uno de' Marchesi d' Este

Questo esercito a' 13. di ottobre avvicinossi a Padova alla porta di S. Croce sperando, che la loro venuta facesse nascere qualche tumulto nella Città. Marsilio, che n' era alla difesa, temendo le insidie di Cane, che con forte esercito trattenevafi in Monselice quasi come in agguato, non diede licenza a veruno d' uscire. Un'altra confiderazione lo ritenne, che fra breve venir dovevano gli, ajuti promessi dalla Germania, ficche stando sulle difese egli era sicuro di conservar la Città, senza dar adito a' malcontenti di qualche sollevazione. E perà non ad altro egli attendeva e giorno e notte, che a fortificare i ripari, a profondare le fosse, a visitare spesso le sentinelle, ne trascurar cosa alcuna, che si conviene a valoroso, ed esperto Capitano. Fu allora ch' egli fece in fretta la seconda cinta della Cirtà, circondandola di alte e grossissime mura, acciocché se non avelle potuto difendere i vasti borghi, potosse almeno salvare la

(1) Ved. Doc, num. 1066.

96 L 1 B R 0 1327 parte più nobile e più bella della medefima (1).

Ma Niccolò perduta la speranza di occupar prestamente la Città permise a' soldati di abbandonarsi alle prede, ed agli incendi. Le scelleratezze commesse nell'infelice territorio sono incredibili, e inesplicabili i danni; piombando barbaramente sopra le possessioni, e sopra i' palagi di quegl' intriseci, contro i quali professavano inimicizia. In queste scorrerie soggettossi Niccolò tutti i Castelli, che erano in que' contorni, e Bovolenta ed Este. Quivi a' 15. di novembre ritrasse egli tutto l' esercito rinforzando il Castello di argini e di fosse, e mettendosi in istato di travagliare con ispessaccheggi tutta la campagna senza suo pericolo (2).

Se non che la soverchia presunzione di se stessi, e delle sue sorze più di quello, cheragion voglia, rovinò sempre i più gravi affari, e Niccolò che poco stimava i suoi nimici, corse pericolo di cader nelle lor mani. Erano giunte a Marsilio le schiere dalla Germania condotte da Corrado d'Ovestagno. Non erano molte in numero, ma tutta gente scelta e valorosa (3). A 25. di

<sup>(2)</sup> Leggasi l'Operetta dell' antico Corso de fiumi in Padova dell'eruditiss. Sig. Ab. Dott. Giuseppe Gennari pag. 18. e il Mussato de Gestis Italicor. Lib. XII.

<sup>(2)</sup> Cortus. Hist. Lib. III. Cap. 12.
(3) I Cortus dicono quattrocento elmi, e il Veragerio un grande apparato di Cavalleria.

O T T A V O. 97 novembre Marsilio determino, che si assal-1327 tassero con tutto il vigore gli esiliati trincierati in Este, prima che le fortificazioni s'avanzassero maggiormente. Era Niccolò in quel di fuori delle trincee solo, e disarmato, che a: tutto suo bell'agio andava passeggiando per la campagna .. I soldatileggieri avanzando il cammino per ordine di Corrado così cheti giunsero a lui, che quasi il sorpresero. Non su picciola fortuna per esso il potere frettoloso passare il ponte, e ritirarsi entro della trincea. In quel momento giunsero i Padovani, e s'attaccò la zuffa; la quale durò tutta la giornata, chi ferocemente oppugnando il campo, e chi valorosamente difendendolo. Sulla sera le genti stanche e ferite ritiraronsi dall' assalto, quando un rumore, sparso ad arte, o a caso per l'esercito de' Padovani, che Paolo Dente con gran numero di cavalli fosse presso al Monastero di S. Maria delle Carceri vicino già ad attaccarli, mise in confusione, ed in disordine tutte le schiere. Chi può ritenere un popolo una volta, che lo spavento tutti gli animi abbia occupato? La voce divolgata fece tanta impressione sopra que' soldati, che tutti confusamente si misero a fuggire verso la Città. Marsilio, che era rimasto alla difesa delle mura, vedendo ritornar le squadre alla maniera de' fuggitivi, nè sapendone la cagione comandò che non si aprissero le porte, finchè le genti non si fossero radunate sotto le inse-Tom. IX. gne,

Corrado vergognandofi della mala riuscita di questa impresa pensò di ritornave in Germania. Egli vedeva che le cose per le discordie interne erano in tanto pericolo; che ogni rimedio sarebbe tornato vano. Dall'altro lato plausibile n'era il pretesto. poiche far dovendosi un solenne parlamento tra il Re di Boemia, e i Duchi d'Austria era d'uopo, ch'egli vi si trovasse presente. Giudicò Marfilio cosa ben fatta di accompagnar Corrado con una ambasceria di otto Padovani delle più illustri, e più ragguardevoli famiglie, a' quali pensarono i Trivigiani di unire anche i loro, giacchè in esso trattar vi fi dovevano materie spettanti ancora a' Trivigiani (2).

L'oggetto principale dell'ambasceria Padovana su quello di ottener validi e pronti
soccorsi contro i ribelli. Ma il povero Monarca era imbrogliato negli affari della Germania, nè le sue circostanze gli permettevano di spedire ajuti di truppe in Italia.
Ma siccome egli era pieno di buona volontà, e come gli stava a cuore la conservazione di Padova, e l'adempimento di tante
sue promesse, così credette cosa opportuna

<sup>(</sup>t) Cortus. Histor. loc.cit. Vergerio, Gattatisec. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1072.

99

di scrivere a Lodovico Imperadore, che 1327 trovavasi a Roma, acciocchè procurasse di acquetare i tumulti de' fuorusciti Padovani; e persuader Cane a non prestar loro verun ajuto. Condiscese l'Imperadore alle istanze del Re, e spedì allo Scaligero un suo legato, che in Verona tenne un congresso. I Padovani v'inviarono anch' essi i loro ambasciatori, fra i quali lo stesso Cortusio Istorico; ma nè tregua, nè pace si potè concludere. Quale ne fosse il motivo o le troppe pretese de' fuorusciti e di Cane, o la soverchia durezza de' Padovani, gli Storici non ce lo dicono. Ma da qualunque parte ciò provenisse, e gli uni e gli altri non potevano peggio operare; imperciocchè e gl' intrinseci furono costretti a soffrir mille calamità, e finalmente colla perdita della libertà sottomettersi a Cane, e i suorusciti restarsi in esilio, e morire lontani della lor patria (1) . .

Era venuro l'anno 1328, e le miserie in 1328 modo orribile si accrebbero in Padova. Egli è vero, che nell'inverno cessarono alquanto le ostilità dal lato de' suorusciti, ma le ripigliarono con più di serocia al primo venire della primavera. Eppure per quanto grandi sossero i mali, che pativano gl'infelici Padovani, noi non troviamo, che i Trivigiani una volta tanto amici, si moves-

<sup>(1)</sup> Cortus, Histor. loc, cit. Vergerio in Vita Nicolai ec.

1128 sero punto a loro sollievo. Questa cosa può recare ammirazione, e tanto più ch'essi non ebbero in quest' anno affari di grande importanza; come lo manifestano i documenti, che abbiamo trascritti dall'archivio di quella Città (1). Imperciocchè se i Bassanesi volendosi allargare alquanto usurparono un pezzo di territorio Trivigiano dalla parte di Romano, se i Serravallesi occuparono un monte presso Soligo, e i Feltrini un altro pezzo di territorio verso Dobiadene, non furono cose, che gran fatto alterassero il loro. sistema di quiete (2); e se i due fratelli da Camino Rizzardo e Gerardo, che temevano la venuta di Ugone da Duino, richiesero a' Trivigiani milizie per presidiare Motta e Portobufolledo, siccome ciò ridondar doveva per bene della loro Città, e per la maggior conservazione del pacifico loro stato, così di buona volontà diedero gli ordini opportuni secondo le richieste de' due fratelli (3),

I motivi di maggiore agitazione essi li ebbero dallo stesso Re di Boemia, e dagl'iniqui Capitani delle Castella del territorio. Dal Re il quale voleva, che il Comune pagasse ventisei mila lire di debiti fatti per presidiare la Città, e i Castelli del distret-

to,

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1075. 1077. 1079. 1981.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1090.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1089, 1093.

to, e nel medesimo tempo, che doveste 1328 proporzionare le spese alle rendite (1); da' Capitani, i quali non cessavano di commettere le più enormi ribalderie contro gli infelici distrittuali. Agli ordini reali diedero esecuzione nel maggio sborsando il debito intero a' creditori (2), e spedendogli in seguito un conto esatto del danaro entrato nella camera publica, e delle spese fatte per sua commissione (3). E in quanto a' Capitani la solenne ambasceria spedita al Re a primi di maggio era diretta particolarmente ad impetrar qualche rimedio contro l'insolentir di costoro (4)'.

Io giudico, che per due morivi i Trivigiani non s'abbiano voluto ingerire in queste guerre civili de Padovani. Il primo, che si chiamavano offesi, perchè al principio della sua sollevazione avevano cisi spedito ambasciatori per comporre le discor-die, e pacificare gli animi esacerbati s ma questo buon officio, e queste ottime offerte de' Trivigiani erano state male accolte, e peggio corrisposte. In secondo luogo, che per crediti privati di alcuni Cittadini Padovani aveva il Podestà loro concesso a' medesimi le rappresaglie contro gli tiomini

di

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1074. e 1099.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1088.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1110. . (4) Ved. Doc. num, 1082.

1128 di Trivigi (1). Le quali due cose per mio avviso avean fatto, che l'animo de' Trivigiani si raffreddasse alquanto nell'amicizia, e fratellevole carità, che pel passato gli aveano tenuti uniti co' Padovani; quindi effi godendo una sufficiente tranquillità sotto la direzione di Guecellone Tempesta, procurarono di rassodarla vie maggiormente con unirsi più ftrettamente al Pontefice, e alla Chiesa Romana dando la loro Città. e tutte le cose loro sotto la valida sua protezione. Accenna il Rinaldi (2) la lettera graziosa di ringraziamento dal Papa scritta al Tempesta, in cui gli partecipa che a Beltrando Cardinal Legato sarà data l'incombenza di aver a cuore gli affari de'Trivigiani, e la loro difesa (3). Queste cose

ag-

(1) Ved. Doc. num. 1080.

(2) Annal. Ecclesiast. a quest'anno n. 58.

<sup>(3)</sup> Ecco le lettere non riportate dal Rinaldi, ma che esistono ne' publici archivi di Trivigi. Johannes Oc. Vener. Fratri Bertrando Episc: Oftiens. Apostolice Sedis Legato salutem dec. Ad nostram nuper veniens presentiam dil, filius Jacobus de Carraria Canonicus Tarvifin. dil. filior. nob. viri Gonzoli Tempeste Advocati, & Communis Tervisin. ambaxiator nobis litteras dictorum Advocati & Communis, per quas multa fidelitatis, de devotionis erga nos lo Roman. Ecclesiam pretendunt indicia, presentavit, nobis nibilominus Civitatis Tervisin. dominium offerendo. Sane quia tu docente magiftra rerum experientia flatum & conditiones earum partium plenius noscere debes, ecce quod eund. Ambaxiatorem ad te providimus remittendum, ut eo diligenter audito, & super pre-

O T T A V 6: 103

aggiunte alla nuova in que' giorni arrivata, 1328 che fi erano composte le disferenze vertenti fra il Patriarca d'Aquileja, e Rizzardo da Camino per motivo de' confini del distretto

premissis deliberatione prehabita sicut tibi videbitur pleniori super receptione dominii Civitatis ejusdem disponere ; & exequi prudenter , & provide fludeas, quod honori de utilitati noffris, de memorate Rom. Eccleste cognoveris expedire, Nobis quicquid egeris super hoc rescripturus. Dat. Avinione IV. Kal. Novembr. Anno Tertia decimo. Johannes &c. Nobili vivo Gonzolo Tempeste advocato, & Communi Tarv. Gc. Veniens ad noftram presentiam dil. fil. Jacobus de Carraria Canonicus Tervifin. vefter Ambaxiator, & nuncius veftras Nobis Litteras presentavit; quos Nuncium & Litteras benigne mittentium consideratione recepimus, G que dict. Nuncius explicare Nobis viva voce pro parte vestra voluit, dicleq. litt. continebant pleno collegimus intellectu. Sane filii quia per premissa magne devocionis lo fidei erga nos lo Rom. matrem nostr. Ecclesiam pretenditis Nobis dominium Civit. Tervisine nihilominus offerendo inde vobis gratiarum referimus actiones prompti cum Deo poterimus ad ea que vestrum io Civit. jam dicte respiciant commodum & bonorem . Et rum Ven. Fr. Nofler B. Episcopus Ofliensis Ap. Sedis legatus status & conditionis earum partium habere debeat notitiam pleniorem pref Nuncium quem super mora contrada in Curia excusamus ad eumdem Legatum providimus remittendum eidem per alias Nostras Litteras mandantes, ut eo diligenter audito, le premissis plenius intellectis, quod expedire in hac parte viderit, exequatur. Quocirca restram prudentiam attencius exhortamur, quatenus in depotione, ac fide buiusmodi conftanter, & inviolabiliter persistatis . Dat. Avinione IV. Kal. Nov. Anno Tertio decimo.

recor Ex schedis jo: Baptiste de Rubeis.

1328 di Caneva, e del distretto di Crudignano (1), e che Biaquino erasi accomodato amichevolmente col Patriarca medesimo per la Terra e Castello di Meduna e di S. Steno rendendosi mallevadore pel Caminese Bernardo di Strasoldo (2), recarono somma allegrezza a tutto il popolo Trivigiano.

Se non che il fuoco, che tuttora crudelmente ardeva nel Padovano, dava anche a Trivigi materia di gravi e molesti pensieri. Un ponte di pietra, che vi fu fatto in quest' anno, ci dichiara, che su eretto a difesz e fortificazione della Città (3); e le due Torri, una alla bocca del Sione, e l'altra a Marghera avevano anch' esse il medesimo oggetto, oltre al voler impedire, che non uscissero vettovaglie fuori del territorio (4). Ma prove più certe della loro agitazione noi abbiamo in una riduzione del loro Consiglio de' 19 agosto, in cui si ordina sotto pena della vita e della roba agli uomini della Città e del territorio, che dovessero difenderfi da tutti gl'insulti, i quali venissero recati per occasione delle novità correnti in Padova, e nel Friuli (5), il che ci sa conoscere, che anche la Provincia del Patriarca non era quiera del tutto dalle civili discordie.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num, 1083.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num: 1087.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1098.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 1101. 0 1106 (5) Ved. Doc. num. 1102.

105

In mezzo all' incendio era difficile, che 1;28 qualche scintilla non uscisse ad abbruciarne almeno le parti esterne; e se mai necessarie e lodevoli si rendevano tutte le precauzioni i lo erano nelle circostanze presenti, in cui eutre le imprese de fuorusciti in quest' anno contro gl'intrinseci Padovani fi ridussero a scorrerie, a rubamenti, a saccheggi. Gli arbori delle campagne, le vigne, le biade, e tutt'i prodotti furono preda del loro furore, e lo scopo de loro incendi. Cane prestava tutt'i possibili ajuti, sebbene secretamente, a'fuorusciti; e già prevedendo dove dovevano andar a parare queste faccende, ei maneggiava in Mantova una segreta congiura contro di Passerino. Egli s'era disgustato di questo suo vecchio amico, ed alleato per uno di que motivi, che ancora rimangono occulti ne' gabinetti secreti de' Principi . Chi dice per affari di stato (1); chi perchè Passerino avea mandato genti in soccorso de' Padovani, quando egli n'era all'assedio (2); e chi infine perchè Cane avea risaputo, che Passerino avea scritto al Duca di Carintia contro di lui dipingendolo co' più neri colori (3).

Qualunque ne fosse il motivo, i figliuoli di Luigi da Gonzaga, cioè Guido, Filippi-

no.

(2) Saraina Stor. di Verona.

<sup>(1)</sup> Maffei Annali di Mantova Lib. IX. Cap. VI. pag. 668.

<sup>(3)</sup> Antonio Possevino nel suo Gonzaga pag.2340

1328 no, e Feltrino furono coloro, che tramarono la congiura, e la condussero selicemente ad effetto. Guido più volte segretamente erasi portato a Verena da Cane per ottenere i necessari soccorsi alla meditata impresa, poichè senza di lui non poteva la trama aver esito fortunato. Cane la sostenne , la diresse, e la recò al suo compimento. Ei diede a Guido ottocento fanti, e trecento cavalli, i quali s'appresentarono a Mantova nella notte del di affegnato. La mattina de' sedici agosto , o de' diecisette. come vuole il Platina, i Gonzaghi incominciarono a scorrere la Città levando il popolo à romore. Le genti Scaligere erano già entrate per la porta de' molini, che a Guido Gonzaga dal Capitanio per trattato era stata aperta.

Al primo strepito Passerino attonito e disarmato corse alla piazza, per veder che cosa fosse. Giunto al palagio della Torre della ragione Luigi Gonzaga medesimo, come narra il Villani, gli diede un colpo di spada sopra la testa, che privo di sentimento lo gettò a terra, e su ucciso da' nemici. Furono allora presi Francesco e l'Abate di S. Andrea figliuoli di Passerino, e Guido e Pinamonte figliuoli di Bottirone già suo fratello, e consegnati a Niccolò Pico, e agli altri nobili della Mirandola, i quali li condussero al Castello del Castellaro della Diocesi di Modena, e in vendetta della morte di Francesco lor padre quivi nelle prigioni

O T T A V O. 107

gioni barbaramente gli lasciarono morife di 1328 fame. In tal congiuntura si ssogò lo sdegno de' congiurati anche contro molti de paraziali, e soldati di Passerino, che non poterono suggire, e massimamente contra de suoi crudeli ustiziali. Ruberie senza sine surono satte in quella rivoluzione di stato, e la maggior parte del bottino toccata a Cane dalla Scala su créduta da alcuni ascendere alla somma di cento mila siorini d'oro (1).

Questo miserabil fine ebbe Passerino, che lasciò dopo di se presso i Mantovani, ed i Modenesi mala memoria del suo governo, come per lo più accader suole a coloro, che ebbero la disgrazia di rimanere vinti da' loro nemici. Venne appresso dal popolo di Mantova proclamato Signore Luigi da Gonzaga, ma sol di nome, poiche l'esercizio del dominio resto ne' suoi valorosi figliuoli, i quali co' loro discendenti rendettero poi gloriosa in Italia quella samiglia, e continuarono la signoria in Mantova sino al principio del secolo presente decimo ottavo.

Albertol figliuolo di Alboino dalla Scala andò a Mantova per regolare gli affari, e

sta-

<sup>(1)</sup> Petri Azarii Chron. pag. 312. Chron. Veron., Albertino Musiato pag. 778. Equicola pag. 74 Chron. Modoctiens. pag. 1159. Chron. Parmense nel Nuovo Giornale di Modena Tom. XII. pag. 105 Morani Chron. Mutinens. Chron. Estens. ec.

1328 stabilire i patti della nuova alleanza co' Principi novelli, mentre Cane rimase nel Contado di Padova, entrato in grandissima speranza d'impadronirsene. Egli era con fiorito esercito a Monselice come in agguato. protestandosi di voler esattamente osservare i patti della tregua ultimamente conclusa. ma in realtà aspettando il tempo opportuno di dare effetto alle sue ambiziose pretese. Vedeva egli che le cose erano a tal segno di strettezza ridotte in Padova, che più a lungo non poteva resistere. Le scorrerie de' fuorusciti, i quali devastavano le biade di tutto il distretto, aveano prodotto nella Città una somma penuria di viveri, e di ogni altra cosa necessaria al sostentamento della vita (1).

Le dissensioni interne fra i Cittadini crescevano ogni di più acerbamente in modo che tutti gli abitanti erano ridotti a vivere in una continua inquietudine. Le violenze, i sutti, gli adulteri, gli omicidi, e tutto ciò che può immaginarsi di più orribile e nesando erano frequenti, e giornalieri. Non più si rendeva giustizia, nè modo alcuno si trovava di frenare le insolenze strabocchevoli de' malvagi. I Tedeschi del presidio non ad altro attendevano, che ad ammassar danaro con ispogliare le case, e le chie-

<sup>(1)</sup> Cortusior Histor. Lib. III. Cap. 13. Vite Principum Carrarensium &c. Mussato de gestis Italic. &c.

100 se e col commettere le più ingiuste estor-1328 fioni, e le più enormi scelleratezze. Padova si può dire che fosse in quest' anno in una orribile anarchia; nè Marsilio poteva opporsi, nè rimediare a tanti e così gravi disordini. Egli seppe, che Niccolò trattava segretamente d' unirsi a Cane più strettamente col voler dare a Mastino nipote di lui Enselgarde sua figlia per moglie, promettendogli per dote la Città di Padova: Parve allora a Marsilio venuto il tempo di non dover più oltre differire a prender matura deliberazione intorno alla somma delle cose. Egli avea fatto ricorsi con lettere, e con messaggieri al Re di Boemia, al Papa in Avignone, al suo Legato in Bologna, a' Marchesi Estensi, a tutti i Principi ed amici; rappresentando lo stato infelice dell' angustiata Città, ma nessun soccorso ne avea ritratto. Le discordie interne diventavano maggiori, e specialmente tra Marsilietto ed Ubertino, avendo Marsilio inutilmente procurato di pacificarli (1).

Ciò considerando prese nuovo partito, e pensò procurare la salvezza della patria offrendo a Cane e se, e la Città. Era sua opinione, se non poteva conservare alla patria la libertà, almeno preservarla del'imminenti pericoli. Però usando l' ultimo de' rimedi spedì segretamente a Cane un suo fedelissimo messaggiero, offerendogli la siand of contrad the same

<sup>(1)</sup> Cortusj, Musiato, Vergerio &c. loc. cit.

1328 gnoria della Città senza restrizione alcuna, solo chiedendo per grazia, che si consumasse quel matrimonio già stipulato tra Mastino e Tadea sua cugina. La efibizione di Marfilio parve a Cane affai più vantaggiosa e più facile di quella di Niccolò e pero-senza eficare un momento vi presto un pienissimo assenso. Egli accordo al Carrarese tutti i patti, che sapeva desiderare: e furono firmati gli accordi e le convenzioni. Allegrissimo era lo Scaligero di poter fare in un modo pacifico un così nobile acquisto dopo diecisett' anni e più di orribile guerra, e dopo tanto danaro speso, e tanto sangue versato. V'e chi dice (1), che Marsilio stesso con Ubertino da Carrara sia andato di nascosto a parlare con Cane, e firmasse i patti con sacramento dell' una parte, e dell' altra; e in quel colloquio fu creduto opportuno, che Marsilio far si dovesse proclamare Signore di Padova , come il popolo lo defiderava, e gli amici ne lo stimolavano (2).

Disposte le cose su assegnato alla sunzione stabilità il giorno tre di settembre. Già destramente aveva satto egli infinuare al popolo il suo desiderio, e con vari pretesti aveva introdotto in Padova molte centinaja di contadini armati. In quel di una molti-

tudine

(2) Cortusj, Mussato, Vergerio &cc, loc. eit.

<sup>(1)</sup> Gattari Istoria Padovana pag. 18. nel Tom.

tudine di persone s'affollò alla piazza; ed 1328 egli fece un discorso paterico ed eloquente esponendo con forza le miserie della Città, e la infelice situazione, in cui si trovava. ed i pericoli, che le sovrastavano. Una voce universale levossi allora, che lo gridò Signore della Città, le col volto e colla mano su da tutti dato l' assenso. Appresso poche parole ricevette Marsilio lo stendardo, ed elesse a pretore Marsilio de Rossi da Parma suo nipote, perchè nato da suá Sorella, il quale poco avanti era venuto in ajuto con duecento cavalli. Il nuovo Capitanio generale accompagnato da' suoi, e seguito da tutto il popolo festoso si porto alla propria casa, dove gli furono consegnate le chiavi della Città. Ivi participò tosto a tutti gli amici y e alle Città alleate la sua elezione (1); chi n' ebbe allegrezza, e chi ricevette la nuova con dispiacere, secondo le varie-paffioni; da tui erano dominati! All' avviso i Trivigiani risposero con termini affai generali ed incerti (2); è tosto scrissero in Germania al Re di Boemia partecipandogli la ribellione de Padovani, e la elezione di Marsilio alla Signoria di quella Città (3).

Quantunque i Tedeschi avesser commesso le più enormi ribalderie, pure

<sup>(</sup>i) Ved. Doc. num. 1103.

<sup>(2)</sup> Ved. Dac. num. 1104.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc, num. 1105.

1328 per rispetto del Re di Boemia furono assai urbanamente licenziati. Già ogni giorno arrivavano uomini di Parma in apparenza per rallegrarsi con Marsilio, ma in effetto per corroborare la novità de successi. In que' di sopravvenne notizia del matrimonio contratto in Venezia alla presen-2a del Doge, di un Marchese Malaspina, e di Filippo da Peraga, tra Tadea da Carrara cugina di Marsilio, e Mastino dalla Scala nipote di Cane. Allora Marfilio sotto pretesto di ambasceria mandò a Vicenza per istabilire la pace collo Scaligero molti de maggioringhi di Padova, che conosceva essere a se contrarj, e non andò guari, che in Vicenza, in Verona, ed in Padova fu publicata solennemente la pace. La contentezza de' popoli si fece manifesta co' segni di publica allegrezza, e di acclamazioni universali. A' sette Mastino entrò in Padova con duecento elmi (1), e fu ricevuto da Marsilio con grande onore ed amorevolezza; e allora furono annunziati gli accordi collo Scaligero, e il popolo ratificò quanto Marsilio avea satto; molti però de' principali Cittadini si irritarono, perchè senza contrasto si cedesse a colui la Città, per la cui libertà si era sostenuta sì lunga guerra. Ma come opporsi, mentre la Città era pie-

<sup>(1)</sup> Così i Gattari pag. 20., ma i Cortusi lib. IIII. Cap. 3. dicono cento elmi solamente.

O T T A V V O 1137

na di soldati addetti a Marsilio e Ca 1328

ne vicino ad entrarvi con grande eser
cito?

Agli otto di quel mese il Signor da Carrara con una comitiva numerosa di nobili s'avviò a Vicenza all' abboccamento di Cane, dal quale su accolto con grandi dimon strazioni di onore, ed ammesso ad una intrinseca famigliarità. Dopo due giorni di stretti e segreti colloqui partironsi entrambi da Vicenza con splendidissimo accompagnamento di fanti e di fiorita nobiltà . A. dieci Cane fece il suo ingresso solennissimo in Padova per la porta de' molini con grande pompa, e singolare applauso del popolo immenso, che gli venne incontro fuori del borgo Savonarola. Cavalcavano al suo fianco Marsilio alla dritta, ed Ubertino alla sinistra, e lo seguivano gli altri nobili con bellissimo apparato di cavalleria. Con passo continuato ascese il pretorio, dove dagli Anziani, da' Giudici, e dal popolo gli fu offerta la bandiera; ed osso allegro la rimise nelle mani di Marsilio, creandolo suo Vicario al governo della Città. Gli fu data ancora la bacchetta della fignoria, le chiavi della Città, il libro degli statuti, che giurò di offervare. Appresso questo andò ad alloggiare nel Vescovato, ove era fatto apparecchio grande a tale effetto, e ci fu festa con trombe, campane, ed altri strumenti come in simili casi costumafi. Tale fu il fine del lungo contra-Tom. IX. fto H

1928 sto tra Cane e il popolo Padovano (1) ?

Le allegrezze, i sesteggiamenti, ed i conviti continuarono per più giorni, essendosi rinnovati alla venuta di Taddea, che compi solennemente le cirimonie dello sposalizio con Mastino. Marsilio per far pompa di sue ricchezze trattò anch' egli Cane lautamente con tutta la sua corte, e 'l generoso Scaligero regalò di ricchissimi doni i più illustri Cavalieri Padovani. Si conclusero allora due altri maritaggi, promettendo Marsilio de' Rossi da Parma di dare due siglie di un suo fratello in matrimonio, una a un figlio naturale di Cane, e l' altra a un figlio di Bailardino Nogarola (2).

Tutti erano contenti, eccettochè i suorusciti. Niccolò da Carrara vedendosi tradito ed abbandonato partì da Este di volontà di Cane, e ritirossi in Venezia, restando però padrone di tutti i suoi ricchi possedimenti. Visse anche qualche tempo in
Chioggia, dove morì avanzato negli anni.
Il di lui corpo trasserito a Venezia su dipoi per diligenza di Ubertino Principe
portato nella patria, e riposto in un' arca

(2) Cortusi, Gattari, Vergerio &c. Ved. anche la Storia di Parma nel Tom, XII. R. I. S. pag. 735.

<sup>(1)</sup> I Gattari, ed i Cortusi dicono, che ne' 17anni, ne' quali durò la guerra, vi perirono più di cento mila persone. Il Mussato, il Vergerio, e gli altri Scrittori, che di questa guerra favellano, omettono una tale circostanza.

OTTAV di marmo nella Chiesa dei Padri Predica- 1228 tori. Gli altri fuorusciti, cioè i Maccaruffi , i Denti , i Terradura , gli Alticlini , i Malizia ed altri molti furono dichiarati ribelli, e i beni loro si confiscarono . A' Dalesmanini fu solamente interdetta la Città. Molti altri, la cui colpa non eratanto grande, ottennero dal Carrarese un generale perdono, ed indi la permissione di ritornare alla patria; Il Mussato poeta, che a Chioggia viveva sbandeggiato, affidatosi alle replicate promesse, che per lo innanzi aveagli fatte il Carrarese, osò di venire a Padova, e di presentarsi a Marsilio, mentre - trovavasi insieme con Cangrande (1); ma deluso ei rimase nelle sue speranze. Marsilio e Cangrande mostrarono di sdegnarsi, ch' egli avesse ardito pur tanto senza la loro per-

Alzaronsi in Padova per tutta la Città le Aquile imperiali, e le insegne della Scala, la qual cosa aggiunse timore a' Trivigiani, che da quel momento previdero anche il loro destino, e tanto più che in que'di Riz-

ni.

missione, e parve loro di essere clementi comandandogli di tornarsene a Chioggia. La qual cosa lo affiisse tanto, che morì indi a non molto in età di presso a 70. an-

<sup>(1)</sup> Ciò fu nell' anno 1329. Lo stesso Mussato fa una lunga narrazione di questo fatto lamentandosi di Marsilio per essere stato tradito da lus dopo tante promesse.

lalto ribellandosi al Comune, e unendosia nimici del nome reale, avevano invaso i Castelli di Soligo, e di Vidore, ed occupata la muta di Quero (1).

Cane prima di partire da Padova intimò una curia solenne in Verona da farsi nel novembre colla maggiore splendidezza e magnificenza; indi rimunerò tutti quelli che lo avevano bene servito nelle presenti congiunture. A Marsilio da Carrara dono tutti i beni, che erano stati confiscati agl' infelici fuorusciti, ed in tal guisa divenne così smisuratamente ricco, che a tutta ragione era stimato l' uomo più dovizioso di tutta la provincia (2). A Ziliberto suo collaterale, che dall' Imperadore aveane ottenuto il privilegio, diede con amplissimo rescritto il possesso a titolo di seudo gi tutti i beni, castelli, e borghi, ville, dritti e giurisdizioni già possedute nella Marca Trivigiana da' due fratelli da Romano Ecelino ed Alberico (3); e così ad altri molti. Fece molte benemerenze alla Città, e siccome i principi sono sempre dolci e leggieri, così tutti esaltavano alle stelle le saggie direzioni del nuovo governo. Quindi io entro pienamente nel sentimento del celebre Sig. Abate Tiraboschi

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1108., e Cortus, Histor Lib. IV. Cap. 5.

<sup>(2)</sup> Cortus Histor, loc, cit.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1107 1209, 1210

chi (1), cui parve improbabile, che Cane, 1328 come narra il Facciolato, abbia in principio della sua fignoria chiuse le scuole, indi riaperte, ma solo pei dottori natii di Padova, congedatine gli stranieri. Come di ciò non trovasi vestigio alcuno presso gli Scrittori di que' tempi, e 'l Facciolati non porta prova alcuna della sua afferzione, così non sembra credibile, che lo Scaligero, uomo di quella regia magnificenza, che abbiam poc' anzi descritta, e grande promovitore degli studi, volesse o comandare, o permettere, chè si togliesse a Padova il principal suo ornamento, e molto più che leggiamo, ch' egli pose ogni mezzo in opera per acquistarsi l'amore di que' Cittadini .

A' ventiotto di settembre Cane parti da Padova, ed incamminossi a Vicenza. Erano con esso Azzo da Correggio, e Simone di lui fratello, che erano andati a Padova al solenne ingresso di lui (2), Marsilio ed Andreasio de' Rossi, i Carraresi, ed un numero infinito della più illustre nobiltà Padovana, e della provincia marchigiana. Tornato a Verona volle solennizzare la importante conquista di Padova con una splendidissi-

(1) Storia della Letteratura Italiana Tom. V. pag. 50. prima ediz.

<sup>(2)</sup> Chron. Parmense nel Tom. XII. del Nuovo Giornale di Modena pag. 82. Gio. Villani Lib. X, Cap. 95.

fu destinato alla magnistica corte bandita. Concordano gli autori (1) in dire, che incredibile ne su la magnisticanza per la varietà de' tornei, delle giostre, delle illuminazioni, e di altri publici sontuosi sollazzi; pel concorso grandissimo de' nobili di tutte le circonvicine Città, essendovi staticinque mila cavalli forestieri; per la presenza di Obizzo Marchese d' Este, di Luigi da Gonzaga, di Azzo da Correggio, e di Rizzardo da Camino; e sinalmente per li gran regali satti dallo Scaligero, che tenne sempre tavola aperta a tutta la nobiltà sì del paese, che forestiera.

La maggior solennità su nel giorno, in cui egli di sua mano creò Cavalieri trentotto nobili delle prime case di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Mantova, Feltre, Belluno, Bergamo, Como, Reggio e Vercelli. I buffoni intervenuti a questa sesta, secondo l' uso di que' tempi, surono senza numero, e tutti partirono riceamente regalati dal generoso Scaligero. Si raddoppiarono le sesse alla venuta di Taddea da Carrara moglie di Mastino che ci

ven-

<sup>(1)</sup> Hoc speciaculo non fuit pulchrius in Italia remporibus retroadis. Così scrivono i Cortusj Lib. IV. Cap. 6. Veggasi il Cronico Veroneso, il Muratori negli Annali, e nella Dissertaz. 29., il Bettinelli nel suo Risorgimento Tom. II. pag. 261 della prima ediz. ed altri.

venne accompagnata da Bailardino Nogaro-1328: la, dal Podestà di Padova, e da tutta la nobiltà Padovana. Uscille Cane incontro suori di Verona seguito da Obizzo Marchese d' Este, dal Marchese Spineta, da Rizzardo da Camino, da Marsilio da Carrara, da Marsilio de' Rossi, e da' nobili più illustri intervenuti alla funzione. Dame sorestiere ancora in buon numero decorarono questa sesta in modo assai brillante, e le doppie nozze delle due siglie di Rosando de' Rossi accrebbero la comune allegrezza (1).

Finite le feste tutti ritornarono alle proprie case sorpresi e maravigliati di tanta magnificenza di Cane. Marsilio da Carrara rimase però in Verona presso di questo Principe, e non andò guari che venuto l'anno 1329. fu egli obbligato di portarsi a Par-1329 ma con sufficiente numero di soldati Veronesi in ajuto di Rolando e di Marsilio de' Rossi suoi nipoti, grandi difensori della libertà di quella Republica. Premeva a Cane di conservar quella Città alla fazione ghibellina, e difenderla dalle armi del Legato del Papa, che con ottocento cavalli, e più di sedici mila fanti dando il guasto a tutto il paese l'avea stretta di forte assedio (2). Ma le armi dello Scaligero incominciavano

· ac

<sup>(2)</sup> Cortus Histor, Gattari loc, cit.
(2) Gazata Chron. Regiens. Tom. 18. Rer. Ital. Script.

1329 ad effer perseguitate dalla fortuna contraria Imperciocche il Carrarese abbattutosi per viaggio in Simone da Correggio, che lo attendeva all'agguato, fu con tanto impeto assalito, e con tanta superiorità di forze. che poco vi volle, che non rimanesse prigione. Si sottrasse a grande stento colla fuga a tanto pericolo, e ricoverossi suggendo in Casal maggiore, dove con due compagni per istrade non praticate portossi poscia a Parma, e persuase i Rossi a far la

pace col Legato (1).

Nel medesimo tempo le armi di Cane ebbero a soffrire un altro disastro di non picciola conseguenza. In Brescia le dissensioni civili avevano obbligato il Principe di Verona a protegger quegl'infelici Cittadini . che oppressi dalla forza maggiore erano staticostretti a errare sbanditi dalla patria. Nel corso di quest' inverno egli avea preparato le cose necessarie per formare un esercito, e rimetterli in patria; e con tanto maggior ardore egli aveva intrapreso la loro affistenza, quanto ch' essi gli promettevano la Signoria della Città . Egli aveva allestito innoltre sopra il Lago di Garda una buona armata di gazzare, e di altri legni armati per invadere il territorio Bresciano da ogni lato; ma i Bresciani pieni di coraggio uscendo dalle mura in numero affai superiore

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. IV. Cap. 8. Vergerio Visce Principum Carrariensium &c.

alle genti Scaligere con tanto impeto assal- 1329 tarono i nemici, che con morte di più di cinquecento di loro gli obbligarono a ri-

tornar frettolosi a Verona (1).

Voleva Cane vendicare l'affronto, se non che la venuta di Lodovico il Bavaro in Lombardia trattenne alquanto il suo furore contro il popolo Bresciano. Gli affari di questo Imperadore scismatico non potevano andar peggio in Romagna. Tutt' i Principi, che alla sua venuta lo avevano favorito ed accolto, sdegnati delle stravaganti, ed ingiuste azioni di lui lo avevano abbandonato. Rinaldo, Obizzo, e Niccolò fratelli Estensi furono i primi a mettersi in grazia del Pontefice, il quale duro ed intrattabile fino allora con essi, considerando il proprio pericoloso stato per le tante novità d' Italia, s'ammollì facilmente verso di loro, ed annullò le scomuniche, e levò l'interdetto a Ferrara. L' esempio de' Marchesi su seguito ben presto da Azzo Visconte, che nasceva da Beatrice Estense zia de' medesimi, irritato anch' esso contro del Bavaro per gl' indegni strapazzi fatti al padre, e alla sua famiglia dallo sconoscente Imperadore (2).

Così Lodovico rimaso senza amici e aderenti, angustiato dalla penuria di danaro giu-

<sup>(1)</sup> Villani Croniche Fiorentine Lib. X. Cap.

<sup>(2)</sup> Muratori Antichità Estensi ec. Annali ec.

1329 giudico bene di calar in persona in Lombardia. Giunto a Marcheria vi tenne un parlamento il di 21 di aprile, al quale si trovò Cane dalla Scala, accompagnato da più armati, che non aveva il medesimo Bavaro, perchè neppur egli si sidava troppo di chi aveva tradito sulla fede i suoi amici più cari (1). Fra tutt'i Principi della Lombardia lo Scaligero era il solo, che gli tosse simasto fedele; sicche non v'ebbe genere di graziose accoglienze, di onori, e di benefizj, ch' egli non impartisse al Principe di Verona. Abbiamo dagli Storici di Mantova la memoria di due onorevoli privilegi in favore di Cane dati ambedue in Soncino il dì 29. di aprile. Nel primo l'Imperadore gli concedette tutte le ragioni, e terre, e beni, che Passerino e Buttirone de' Bonacossi altre volte possedevano, ed a loro s'aspettavano in tutta la estensione del territorio Mantovano, salva però la concessione da lui fatta ad un certo Giovanni Ongaro delle case, possessioni, ed altre ragioni, che i detti Bonacossi avevano sul territorio di Castiglione. Era più luminoso, ed onorevole, e ricco il secondo privilegio; imperciocchè Lodovico dava e concedeva a Cangrande la dignità di Vicario della Città di Mantova, e di tutto il suo distretto, trasferendola in lui, e ne' suoi eredi con

<sup>(1)</sup> Mussato in Lodovico Bavaro pag. 779, Storia di Parma nel Tom, XII. R. I. S.

O T T A V O. 127 ogni pienezza di onore, e di giurisdizio-1319

ne, e con mero e misto impero, tanto se egli per se stesso, quanto se per mezzo d' altra persona la volesse esercitare (1). Questi due privilegi non ebbero però luogo, e gli Storici Mantovani sono d'avviso, che fossero indi a non molto rivocati per la opposizione del popolo Mantovano risoluto di non voler accettare lo Scaligero per loro Vicario; e molto più per la morte sopravvenuta di Cane, essendo questo Principe mancato miseramente nel più bel fiore delle sue speranze, e nell'auge maggiore delle sue grandezze: tristo e memorando esempio

della instabilità delle cose umane.

Il Bavaro da Soncino s'era incamminato all'assedio di Milano. Cane che non avea potuto introdurre accordo fra questo Imperadore', ed Azzo Visconte, quantunque molto s' adoperasse, col mezzo anche del Marchese Spineta Malaspina, e di Bailardino Nogarola da lui a bella posta in Milano spediti (2), lasciò l'esercito di lui; ed attese a' propri affari della Marca Trivigiana. Imperciocchè i fuorusciti Trivigiani erano andati a lui fino a Marcheria e Soncino non solo dimandando assistenza e favore, ma promettendogli sicuro e indubi-

tato

<sup>(1)</sup> Daino Storia di Mantova ms. Maffei Annali di Mantova pag. 677. Possevin Gonzaga Lib. III. pag. 260. (2) Albertin Mustato in Bavaro pag. 786. 781.

LIBRO

scordie, che tenevano partiti que' Cittadini, e l'impotenza del Duca di Carintia di mandar ajuti in caso di attacco faceano parcre agevole la esecuzione di queste promesse; tanto più che in que' di si era stretto colla Republica di Venezia con vincolo maggiore di alleanza e di amicizia, avendolo essa aggregato alla nobiltà Veneta, estendendone l'onorevole privilegio a' figli, ed agli eredi suoi colla participazione di tutti i benesizi e prerogative, che godono i Cittadini Veneti di antica origine (2).

For-

(1) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Ecco il privilegio preso da una Cronaca Veneta ms. presso il Chiariss. Sig. Ab. Giambatista Dott. Rossi Cancellier vescovile di Trivigi. Franciscus Dandulo dei gratia Venetiarum &c. universis & singulis presens privilegium inspecturis salutem, & dilectionis affectum. Ducalis benignitas in liberalitatis operibus solita celeberrime conversari, tanto personas magnificas, & dignitatis honore conspicuas prevenire studet honoribus, & ducalibus ampliare favoribus, ipsarumque petitiones liberalius exaudire, quanto se nostro Ducatui devotiores fide, & claritate laudabilium operum ostenderunt. Unde cum honorabilis, & dilectissimus amicus noster vir magnificus dominus Canis grandis de la Scala Civitatum Verone, Padue, & Vincentie pro sacro Imperio Vicarius generalis honoris & nominis nostri zelator assiduus, quod semper cum suis progenitoribus gratiosum postre fecerit magnificentie suplicari, ut ipsum ejusque filios, & heredes dignemur aliorum nobilium Venetorum nostrorum, & fidelium numero gratiosius aggregare, ut beneficiis cittadinatus

O T T A V O. 125

Formato il disegno, e messe all'ordine le 1325 tose tutte alla grande impresa necessarie, il Principe Scaligero scrisse a Marsilio da Carrara a Padova avvisandolo di tener preparati tutt'i soldati Padovani sì a piedi, come a cavallo per l'assedio di Trivigi (1). La nuova riuscì gradevole al Carrarese,

poi-

Venetiarum ditati nobilium & Civium Venetorum nostrorum privilegio congauderent. Nos attendentes dilectionem ingentem, & gratam devotionem & fidem, quam semper prefatus dominus Canis ad nos, & nostrum ducatum, & fingulares personas ejusdem ferventer, & laudabiliter oftendit acceptorum operum per effectum, benemeritam suplicationem ipfius duximus digne retributionis munere gratificabiliter acceptandam . Notum igitur fieri volumus universis & singulis tam presentibus, quam futuris, quod omnis juris confiliorum. & ordinamentorum nostrorum integra solemnitate servata prefatum dominum Canem cum suis filiis, & heredibus in Venetos & Cives nostros recepimus, atque recipimus, & Venetos & Cives nostros fecimus, & facimus, ac pro Venetis & Civibus nostris in Venetiis, & extra ubilibet haberi volumus, & tractari; ipsos firme dilectionis brachiis amplexantes, ac firmiter statuentes, quod eisdem libertatibus, beneficiis, gratiis, honoribus, & immunitatibus, quibus alii nobiles Cives Veneti gaudent predicti dominus Canis, & sui heredes in Venetiis & extra ubique gaudeant, plenissimeque utantur . In quorum omnium testimonium, & evidentiam pleniorem presens privilegium fieri mandamus, & bulla pendenti aurea communiri. Dat. in nostro Ducali palatio anno dominice incarnationis milles, trecentes, vigefimo nono, Indict. XII. intrante mense martii .

(1) La lettera è riportata dai Cortusi Lib. IV. Cap. 8, ne' termini seguenti: Marsilio de Carra1329 poiche chiamavasi offeso di Guecellone Tempesta, e desiderava di vendicarsi di lui; e dicesi, ch' egli avea confortato Cane non una volta a impadronirsi di quella Città. Pertanto a' primi di luglio le genti Scaligere comandate dal proprio Principe uscirono di Verona, accompagnate da'lieti applausi di tutto il popolo. In Vicenza si unirono a quelle, che secondo gli ordini dati erano pronte alla partenza; ea Padova vennero a raggiungerlo le milizie raccolte in Feltre, in Belluno, in Bassano, e i Signori di Castelbarco, e Rizzardo da Camino. I fuorusciti Bresciani, quelli di Trivigi, e gli stipendiari di diverse nazioni avevano ingrossato la sua armata, prima che uscisse di Verona. Secondo la Cronica Vicentina del Pagliarini, se non esagera, quest'esercito ascendeva a tre mila cavalli, e a trenta mila pedoni: esercito grande in que' tempi, in cui non erasi ancora introdotta l'usanza di tenere a publiche spese un numero grande di truppe oziose, come fassi oggidì, non senza grave discapito della popolazione, del commercio, delle arti, e dell'agricoltura. Egli divise tutto questo esercito in

ria fratri nostro dilecto Canis grandis de la Scala salutem. Vobis fignificamus, quod die crastina Paduam veniemus, volentes secundum vestrum consilium invadere Tarvisinos. Unde vos preparetis militibus, & peditibus Paduanis, ut cos magoificentius insultemus.

due partis Bailardino Nogarola fu eletto 1329 Capitanio de'soldati Vicentini, e delle milizie de' sette Comuni, e di que' contornis ed a Marsilio da Carrara su dato il comando di tutto il restante (1).

A' quattro di luglio partirono da Padova, e la sera andarono ad alloggiare alla Villa di Piombino presso a Castelfranco cinque miglia (2). Il di seguente giunsero a vista di Trivigi, e lo circondarono d'assedio da tutte le parti. I Trivigiani già avvisati del turbine, ch'era per cadergli addoslo con tanto fracasso, aveano fatto in fretta tutt' i preparamenti ad una necessaria difesa, e raccolto il maggior numero di soldati a piedi, ed a cavallo, che mai potessero. Anzi per mostrare ardimento e baldanza prima che giungessero le genti Scaligere aveano fatta un' irruzione nel territorio Padovano di là dalla Brenta per la via di Noale menendo ogni cosa a ferro ed a fuoco; e Cane essendo apcora a Padova avea spedito Ottone da Burgundia con una banda di soldati per opporfi loro : ma

e- ·

<sup>(1)</sup> Coreus. Histor. Lib. IV. Cap. \$. Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Cronichette che vanno appresso al la Storia di Rolandino pag. 412. 441. L'Anonimo Foscariniano soggiunge, che l'esercito Veronese passo per la via di Bassano; se ciò è vero convien dire, che non andasse a Padova, ma da Vicenza a Bassano andasse ad unirsi a Piombine colle altre genti.

fto morto nella zussa percosso da un sasso lanciato dalle mura; poichè avendoli messi in rotta li avea perseguitati fino alle porte della Città (1).

La morte di quest' uomo inasprì maggiormente l'animo altero dello Scaligero, perciò strinse la Città da tutt' i lati sì fattamente, che nè alcuno entrar vi poteva, nè uscire. L'esercito si divise in tante parti, quante erano sufficienti a chiuder l'ingresso a tutte le porte della Città. Cane, che era uno de' Capitani più avveduti di quell' età, contentossi di bloccarla, ben sicuro che fra poco dovesse cadere, poichè sapeva, che non vi erano nè soldati bastanti a lunga difesa, nè vettovaglie per lungo tempo. Egli non voleva arrischiare negli assalti la vita de' suoi soldati, che amava come fratelli, e che lo riamavano come par dre e protettore, avendo egli appreso dall', esperienza, che la migliore strada per ottenere obbedienza e rispetto è l'amore, e la clemenza, e non l'orgoglio, e la soverchia severità. Egli s'era appostato al borgo de' Santi quaranta, mentre gli altri Capitani stavano trincierati alle altre porte della Città. Qualche scaramuccia facevasi nullaostante ogni giorno più per esercizio de' soldati, che per altro oggetto, in una

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. IV. Cap. 8. Anonima.

delle quali sofferse danno non picciolo la 1329 chiusura de' frati di San Niccolò, per cui alla Città di poi chiedettero un risarcimento (1).

Ιŧ

(1) Il Documento è preso dal libro della Cancelleria del Comune di Trivigi segnato liber Re-

formationum &c. a car. 23.

Item petiit sibi consilium exhiberi, quid faciendum super infrascripta petitione, cujus tenor talis est: A vobis nobili milite domino Petro de Verme de Verona Potestate Tarv., vestrisque curiis Antianorum; nec non Confiliis quadraginta, & majori Civitatis ejusdem humiliter petunt, & requirunt Prior Conventus, & fratres Monasterii S. Nicolai fratrum Predicatorum de Tarvisio, quod cum causa defendendi Civitatem Tarvisii, & pro ejusdem defensione de anno presenti, & mense julii proxime preteriti clausura dictorum fratrum polita post conventum predictum S. Nicolai versus flumine Sileris, que clausura erat, & est dictorum fratrum usque ad ripam dicti Sileris, taliter fuic destructa & devastata, propter quod fratres predidi, & locus, & conventus enorme damnum sunt paffi per Commune predictum, & Officiales dicti Communis, ut de omnibus predictis est notorium omnibus hominibus Civitatis Tarvisii, quatenus vobis placeat, & velitis amore Dei, & pietatis intuitu, & ad hoc ut Deus dominos nostros Albertum & Massinum de la Scala Capitaneos generales Civitatis Tarvisii, & districtus, & civitatem predictam ab omnibus adversis semper defendat, & in bono statu augeat, & conservet eisdem loco, & conventui de damno predicto providere, secundum quod vestre discretioni, quantitate damni inspecta, videbitur convenire.

Super qua quidem petitione Dominus Mattheus Rubeus Antianus consuluit, quod per Curiam Antianorum eligantur duo homines, qui sint cum di1329 Il Tempesta, come il direttor principale del Comune, non mancando a se stesso, ed all'impegno assunto, avendo radunato il Configlio deliberò, che si replicassero le istanze di solleciti soccorsi al Duca di Carintia; e perchè urgentissimo era il bisogno, fu preso l'espediente di spedire in Germania un Oratore a bella posta. Fu al maggior segno sollecito il ritorno del messo, ma la risposta non corrispose nè alle speranze, nè alle estreme necessità de Trivigiani (1). Essi si videro abbandonati dal Re in modo a dir vero assai strano, e niunz cosa ottennero da bellissime parole in fuori, e sterili amplissime promissioni. In tale stato di cose senza speranza di ajuto da nessun lato, con poche provisioni da bocca, con iscarso numero di difensori, con discordie intestine, essi videro ch' era d'uopo cedere alla forza, ed alla fortuna, e venire a qualche onesta capitolazione. S' aggiunse che a que'dì o per disgusti ricevuti nella Città, o per maneggi di Cane erano passati al campo molti de' più nobili Tri-

(1) Anonimo Foscariniano ms.

Ais fratribus ad videndum, quid petunt, & quantum extimant damnum suum, & cum ipsis predictis deliberandum, ac etiani per se videant, & examinent dictum damnum passum, & postea quid viderint, deliberaverint, & invenerint, reducere debeant a dictis curiis, quod proponatur Consilio quadraginta, & majori, & tunc quidquid placuerit ipsis Consiliis obtineat firmitatem. Fu presa-

O T T A V O. 131 vigiani, e fra questi i due fratelli Caminesi 1329 Rizzardo e Gerardo, Guglielmo da Onigo, ed altri (1).

Le consulte che si fecero nel Consiglio maggiore della Città per arrendersi, furono continue e svariate, non accordandosi i diversi pareri di quell' impaurita e confusa assemblea. Finalmente il Tempesta giudicò, che più differir non si dovesse un qualche accordo, qualunque egli fosse, purchè onesto e decoroso. Tutti assentirono al suo parere, e decretarono d'inviare un ambasciadore a Cane per trattar delle condizioni e de'modi; e quanto a me io credo, che egli da uomo accorto avesse preventivamente collo Scaligero aggiustati i suoi conti. E in vero più di tutti fece egli il suo grandissimo interesse, e diede a divedere, che non vi sono accidenti così infelici in questa vita, da cui gli uomini accorti e prudenti non sappiano tirare qualche buon partito. Seppe Guecello in quell' incontro prendere colla destra ciocchè la fortuna sembrava presentargli colla finistra, ed usò di questa traversia così, che non solo non nocque al proprio suo interesse, ma piuttosto lo ajutò, e servì, come se gli fosse stata pienamente favorevole.

Promise Cane al Tempesta di riceverlo in grazia, e di donar a lui, e a tutt'i Cittadini di Trivigi la più sincera, e la più

amo-

\$329 amorevole amicizia, rimettendo intieramente tutt' i danni, e le ingiurie, e le offese, che dall' una parte e dall'altra fossero state fatte. Gli promise ancora di lasciare in piena sua giurisdizione il suo Castello di Noale con tutti que' Villaggi soliti a sottostare a quel luogo, e ciò con tutti quegli onori e prerogative e privilegi, che godevano i Conti di Collalto nelle Castella di loro giurisdizione, unendovi il dazio del pane, e del vino della Terra di Mestre. Gli promise parimente, ch' esso sarà il Capitanio di Treviso per lui col salario di mille lire di piccoli al mese, e coll'autorità di eleggere il Podestà, purchè fosse suddito dello Scaligero, e inoltre che i suoi nemici rimarranno fuorusciti dalla patria, confermando le confiscazioni, e le vendite de beni di quegl'infelici; come pure che i Trivigiani non saranno mai obbligati in alcun tempo di militare contro la Chiesa Romana, nè contro i Marchefi di Ferrara, nè contro 'il Comune di Venezia. In queste capitolazioni furono compresi ancora i due fratelli Caminesi Rizzardo e Gerardo, e Guglielmo da Camposampiero, e Odorico di Buonaparte, e tutti gli altri Cittadini di Trivigi, a' quali fu promesso, che saranno senza opposizione conservati in tutte le loro giurisdizioni, e in tutt' i loro onori; permettendo finalmente, che quei Veronesi, Padovani, Vicentini, Feltrini, e Bellunesi, ch' eran soliti ad abitare in Trivigi per

per motivo di commercio, continuassero li-1319 beramente, come avean satto per lo avanti, e che que' Tedeschi, che erano alla difesa della Città, sossero quietamente licenziati, siccome ancora il Podestà attuale colla soddissazione di tutte le loro paghe. E di queste convenzioni su satto publico istrumento colla condizione, che sossero provate nel Consiglio maggiore della Città, e questa approvazione si ottenne di pieno consenso di tutti il di decimo settimo di suglio (1).

Sul fatto stesso su eletto Giovanni de la Vazzola Dottore in Sindico e procuratore della Città, acciocchè con Cane sacesse tutto ciò ch' era necessario alla consegna di Trivigi, e al di lui ricevimento nella Città. Secondo l'opinione universale di tutt'i Cronisti contemporanei; Cangrande sece il suo solenne ingresso con magnissicenza stra-ordinaria il di decimottavo di luglio (2), Incontrato alla porta da tutti gli ordini della Città e nobili, e popolari, da tutto

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1118.

<sup>(2)</sup> I Cortusi dicono: Canis die XVIII. mensis julii Tarvisium introivit. Il Cronico Veronese Civitatem introivit honorisce, a cunstis civibus receptus, & gratiosissime honoratus. Le Cronichette che vanno appresso alla Storia di Rolandino pag. 412. In quel giorno entrò il sig. Cane in Treviso con tuita la suabaronia, e desmonto all' Episcopato, e così alla pag. 456. Il Cronico Padovano nel Tomo IV: delle Disserzazioni del Mutatori Givitatem pacifice intravit & obtinuit.

134 LIBRO

ti e con applausi fu condotto trionfalmente al palazzo del Vescovo contiguo alla Chiesa Cattedrale (1). Quivi egli prese giuridicamente il possesso della Città, ricevette l'omag-

Gio: Villani Cap. 141. lib. X. vi entro meffer Cane colla sua gente con gran festa 🗗 triunfo. Il frammento della Gronica Parmense dato alla luce nel Nuovo Giornale di Modena Tom. XII. scrive die martis XVIII, mensis Julii dominus Canis de la Scala dominus Verone, Padue, & Vicentie habuit Civitatem Trivisti in suo dominio 🗗 de ipsa die receptus fuit cum gente sua honorifice. Questi son tutti Autori contemporanei. e se ne potrebbero addurre degli altri, che per brevità si tralasciano. L'autorità di questi storici si può avvalorare ancora con documenti Trivigiani; poiche nel Docum. 1139. si legge a chiare note magnificus dominus noster bone memorie dominus Canis grandis de la scala intravit ipsam Civitatem; e in un necrologio membranaceo del Convento di S. Niccolo di Trivigi sta scritto: XVIII. Jul. 1329. Canis grandis de la schala intravit in terram ad dominandum Tarvisium.

(1) In Ecclesia Cathedrali scrivono i Cortusj Lib. IV. Cap. 9., ma si deve rislettere, che per Chiesa Cattedrale nel senso di questi storici intendersi deve il contiguo palazzo del Vescovo, così quando essi dicono al Cap. 3., che Cane entrò Signore in Padova, soggiungono aver egli preso albergo in quella Chiesa Cattedrale, per dinotare il Vescovato; e di fatti nelle Cronichette, che vanno appresso alla Storia di Rolandino pag. 412. e 441. si legge che Cane in Trivigi desmontò all' Episcopato. Vedremo che anche i due fratelli Scaligeri Alberto e Massino, quando andarono in Trivigi alloggiarono nel palazzo Ve-

scovile.

OTTAVO.

l'omaggio de' Cittadini, confermò le sue 1329 promesse al Tempesta, e a tutta la nobiltà, ed assegnò per loro Podestà Pietro dal Verme. Anzi per quel che riguarda al Tempesta avvalorò le convenzioni stabilite con onorevole privilegio, in cui se gli confermano tutte le promissioni fattegli nell'istru-

mento dell'accordo (1).

Cane di questo suo felice acquisto diede avviso tostamente a tutte le Città soggette, e alle amiche a lui unite co' vincoli dell' alleanza, e della fazione, le quali procurarono di solennizzarlo con segni grandissimi di publiche allegrezze, con fuochi di artifizio, col suono delle campane, e con liete acclamazioni popolari. Sappiamo di certo; che così fu fatto in Parma al primo annunzio di sì lieta novella (2); e così è probabile che avran fatto tutte le Città della Marca Trivigiana, e della Lombardia; mentre che i nemici di lui si rattrissavanoper tanti prosperiavvenimenti. Essi lo vedevano innalzato al più alto grado di riputazione e di onore, ed erano costretti a confessare, ch'egli era senza opposizione il più possente e ricco signore, che fosse stato in Lombardia da Ecelino infino allora. Egli è lo storico Villani, che ce ne assicura,

(1) Ved. Doc. num. 1119.

<sup>(2)</sup> Ved. Cronica di Parma publicata dal P. Affò nel Tom. XII. del Nuovo Giornale di Modena pag. 411.

1329 il quale soggiunge, che gli astrologi di que tempi, fra i quali maestro Scotto, aveano predetto, ch' egli sarebbe Signore di Padova, e di tutta la Marca di Trivigi

. Ma quanto è miserabile la vita umana , e quanto incerte e cadevoli le nostre felicità! Nell' auge di tanta grandezza, e in mezzo di tanti trionfi cadde il Principe gravemente ammalato nel giorno stesso del suo solenne ingresso. Malconcio dal caldo eccessivo della stagione, e dal disagio avez bevuto in quel di smoderatamente della freschissima acqua d'una fontana, che secondo una non so quale tradizione in Trivigi si vuole, che fosse quella di S. Agata non lungi dalla Chiesa di S. Leonardo (2). Vennegli immantinente un' acutissima febbre . e un mortalissimo slusso di ventre (3). Al primo annunzio del suo male tutti temettero tosto della sua vita, poichè vi furono aftro-

(1) Gio: Villani Lib. X. cap. 141.

si, de quali per sua natura era molto goloso.

<sup>(2)</sup> Il Corio pag. 407. dice che la fonte era nominata de Santi 40 fuori della Città. La tradizione accennata corre anch' oggi in Trivigi. Il Vergerio, e il Cronico di Monza nel Tom. XII. R. I. S. pag. 1160. accennano la fontana, ma non la specificano. V'è peraltro il Gattaro nella sua Storia Padovana, che dice effer stato detto allora, che Gane morisse di veleno: come per lo più si cossuma di dire, quando muore qualche personaggio grande.

(3) Il Saraina dice, che il flusso di ventre gla venne per aver mangiato smoderatamente de frus-

aftrologi, che avean predetto, ch'egli non 1379 sarebbe per godere l'acquisto di Trivigi, che per soli tre giorni (1). Non era ancora bene sradicato il pregiudizio in Italia di prestar sede alle sole spacciate dall'astrologia giudiziaria, e per una che venisse verificata, si passava sopra alle mille, che non si avveravano. Questa intanto per disavventura di Cane su una di quelle, che non surono bugiarde: e questo Principe morì nell'anno trent'otto appena compito dell'età sua (2): Principe maggior d'ogni lode

(1) Cortus. Histor. Lib. IV. Cap. 9. Gronichetta di Parma cit. pag. 112. ed altri.

<sup>(2)</sup> Tutti gli Scrittori contemporanei, che parlano dell' ingresso di Cane in Trivigi da noi citati di sopra, afficurano concordemente, ch' eglà mor) in Trivigi. A questi se ne possono aggiungere altri molti di quel secolo medefimo, come il Cronico Estense, la terza Cronichetta dopo la Storia di Rolandino, Pietro Paolo Vergerio, Andrea Dei, il Zagata, ed altri, ch'io taccio. Pur ciò nulla ostante due Cronisti Trivigiani, cioè l' Anonimo Foscariniano, e lo Zuccato, han messa la cosa in dubitazione. Da essi abbiamo il dettaglio di questo fatto, che noi daremo in epilogo. A' quattordici di luglio ad infinuazione di Guecello Tempesta, attesisi indarno soccorsi d'altronde, deliberossi nel pien Consiglio di Trivigi di patteggiar la resa a Cane; però si spedì subito a Verona, dove era Cane ammalato, un messo, secondo l' anonimo, che ritornò sollecito con molto buona risposta; ma secondo Zuccato, l' incaricato di questo affare è stato Giovanni della Vazzola Giudice, il quale inteso avendo che Cane affalito da acutissima febbre si era fatto

1329 pel saggio suo governo, per l'amore del publico bene, per li prudentissimi suoi di-

se-

condurre a Verona fu necessitato andar fino cola: donde scrisse egli a Trivigi la malattia, e le buone umanissime disposizioni di Cane. A' 17 è stato eletto, secondo l'anonimo, Giovanni dalla Vazzola, e spedito a Verona colli capitoli, già dettati da Guecello Tempesta, per ottenerne da Cane la conferma; e, secondo Zuccato, si conosce li capitoli e le commissioni essere state dirette al dalla Vazzola, mentre era in Verona, ove egli si presentò a Cane, e da lui bebbe la confermazione dell' accordo con la sottoscrizione de' Capitoli. A' 27. furono presentate al Podestà, e Anziani (al Tempesta secondo l' Anonimo) lettere di esto Giovanni dalla Vazzola, per le quali iscusavasi di avere tardato a dar loro avviso del successo. E qui si tocca col giorno della morte di Cane la sua malattia, la moglie, il veleno, il medico giustiziato, e li nipoti di Cane successorinella signoria. Tutto questo hassi dallo Zuccato, il quale aggiunge : tutto ciò che del insignorirse di Cane della Città di Treviso, 😉 della sua morte ho scritto, lo trovo nell'archivio del Comune di Treviso per li configli dy per le lettere scrit-te da Giovanni dalla Vazzola, come ho detto. E quindi scarta egli la narrazione di Pietro da Baone, che dice morto Cangrande in Trivigi, e per conseguenza di tutti gli altri Scrittori contemporanei.

L'autorità del Cronista, non pud negars, aprima fronte è sortissima, ne si può avere coraggio d'impugnarla altrimenti, suorchè co' documentialla mano per ripassarli in confronto. Nessun vestigio pertanto si trova delle supposte lettere Vazzolane. Esistono gli atti del consiglio, e da essi nè traspira il detto carteggio, nè può presumersi; onde è verissimile, che il Cronista si singesse la narrazione a capriccio. E a dire il vero, O T T A V 0. 139 segni, per la scelta de' suoi ministri, e 1329 de' suoi generali, e per tutto ciò che ren-

come intender si può, che Giovanni dalla Vazzola, senza esfere il Taumaturgo di Padova, in un medesimo tempo si potesse trovare personalmente in due luoghi, Verona e Trivigi? Il fatto è certo per gli atti Consiliari sullodati, che a' 17. e a' 25. egli era in configlio di Trivigi, de ipso Confilio, o in ipso Consilio presentialiter existens. Anzi a' 17. leggeva egli in volgare, vulgariter & ad intelligentiam la carta del trattato di dedizione: trattato non compilato soltanto, ma conchiuso immediatamente con Cane da Guecellone Tempesta, e non per altri commessi.... super tradatu & concordio facto & habito per nobilem & potentem militem dominum Guecellonem Tempestam advocatum Tarvisii super dominio ipsius Civitatis .... & super aliis Capitulis tractatis, & concordatis per idem dominum Quecellonem Tempestam cum ipso domino Canegrandi. In conseguenza poi dell'accettazion del trattato, che ne fece il Consiglio, quivi eleggesi tosto lo stesso Giovanni dalla Vazzola in Procuratore, e Sindaco, non ambasciatore in Verona, per accogliere in nome del Comune Canegrande in Signore.

Ma qui non si vogliono lasciare i nostri due Cronissi senza nuove altre considerazioni. L'Anonimo, senza indicarci il motivo, ci sa sparire dal campo Cangrande, e cel sa vedere ammalato in Verona; e lo Zuccato cel ricorda assalito da acutissima febbre, che condur sassi sino colà. Credal chi può, che il gran Veltro pieno di ardore di sottometter Trivigi, sul più bello di conquistare questa Città, altrui ne abbandoni l'impresa senza un gravissimo emergente, mal notoci per le istorie, che altrove il richiami, ed è, oh quanto! sconvenevole ragione per un guerriero magnanimo, qual era Cangrande, ch' egli per un principio di ma-

140 L 1 B R 6 1329 de un sovrano caro a' suoi sudditi, c' rispetrabile a' suoi nimici.

Pri-

le, sia pure stato appreso per mortale, solo per morire, come suol dissi, sul proprio letto, siasi fatto trasportare per si lunga via con evidente

pericolo di finirla più presto.

Egli è vero che può dare molto peso all' asserzione de' due Cronisti una lettera di Massino dalla Scala data da Verona li 23. luglio, diretta al Podestà, Anziani, e Savi del Configlio di Trivigi, in cui si porge avviso a' Trivigiani della. morte di Cane loro zio, potendosi produrre per pruova fortissima della loro opinione; imperciocchè come darfi a' Trivigiani l' avviso di una morte anzi a' loro occhi accaduta? Io però prendo quella lettera sotto un altro aspetto. A' 21. r due fratelli erano stati eletti da' Veronesi successori a Cane nel principato, onde ne dieron tosto l' avviso a tutte le Città suddite con lettera circolare ragguagliandole nel tempo stesso, come era costume, della morte di Cane. L' atto offizioso era diretto più perchè anch' esse seguissero l' esempio de' Veronesi, che per altri motivi; e la formula della circolare era la medesima a tutte le Città, e per conseguenza anche Trivigi. Di queste circolari noi ne vedremo delle altre spezialmente alla morte del Viscon's ti espresse ne' termini stessi .

Finalmente i due Gronisti sulla sede sorse di men vetusto autore, Andrea Gattaro, toccano il veleno dato a Cane per il suo medico; e i contemporanei o niente di questo missatto, che è molto men verisimite, o parlan solo di sebbre e di stusso. All' opposto narrano essi, che Marsilio da Carrara, e Bailardino da Nogarola affistette ro a Cane in sua morte: notabile circostanza tacciuta da' due Cronisti, e soggiungendosi che Marsilio corse tantosto a Padova, e ne recola nuova al Gonsiglio, ciò meglio s' intende nelso.

Orra vo. 141 Prima di morire chiamò al suo letto Bai-1329 lardino Nogarola, ch' era l'amico suo più

caro

più breve viaggio da Trivigi a Padova, che da Verona a Padova. Appresso si vede, che Bailardino, affine, e indivisibile compagno di Cane tre giorni dopo la di lui morte era tuttavia in Trivigi , perchè l' adunanza confiliare de' 25. luglio in lui rimise lo eleggere ambasciatori a Verona. Avanzo il passo a considerare altri atti publici Trivigiani, in cui abbiam riscontri del possesso preso della Città da Cane, ove si allude al suo introito. Ecco un decreto del Configlio di Trivigi 21. Ottobre 1329., che ridona la libertà a' banditi dal tempo che Guecello Tempesta ad+ voc. Tarv. introivit Civitatem Tarv., quod fuit in 1327. in vigilia epiphanie usque ad tempus quo dominus Canisgrandis de la scala intravit ipsam Civitatem . ( Ved. Doc. num, 1139. ) In uno de' membranacei quaderni della Cancelleria del Comune di Trivigi segnato di fuori : Recepta XI. 1329 , leggo tra gli altri registri di bollette fol. 25. a' 23. settembre il pagamento delle cere usate alle esequie di Caner entum libras parvorum Bonifacio de Cividado mercatori pro cera data Communi Tarvisii causa faciendi obsequias bone memorie domini Canis grandis de la Scala; de quibus denariis est bull. scripta per distum notarium die sabbathi XXIII. septembris. Ecco un monumento irrefragabile, che dà molto colore di verità al racconto, benchè mal tessuto di vecchia Gronaca a penna, la qual si conserva unita a' trasunti dell' Anonimo, e dello Zuccato nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Trivigi, intorno il lugubre militare accompagnamento fatto a Cane fino a Verona = con doppieri assai impizadi. Io non credo verisimile, che a que' di si usasse, come non si usa neppure al di d'oggi, di tributare funebri uffi142 LIBRO

a' quali raccomandò vivamente Alberto e Massino suoi nipoti dichiarandoli successori-nel principato. A Marsilio raccomandò pure la signoria di Padova, dicendogli che a persona migliore e più acconcia di lui non poteva essere raccomandata.

Seguita la sua morte, che secondo l'opinione universale di tutti gli storici su nell'ora sesta del sabbato del giorno ventesimo secondo di luglio (1), il Consiglio di Trivigi

zi dalle Città suddite alla memoria di un Signore morto nella Capitale, E molto meno io credo verisimile, che le Città suddite si prendessero di celebrar l'anniversario di quella morte. Eppur i Trivigiani lo fecero, mentre che nelle altre Città della Marca non se ne trova il minimo vestigio. Così trovasi registrato in una delle suaccennate bollette n. 6. 1330. die sabbati XXI. Julli Tarvis. in Palacio Comunis, presentibus Reguzo Marescalcho, Bonapresio not. qu. magistri Sille, & aliis. Dictus dominus Potestas Tarvisii precepit & dixit , quod dictus massarius det & solvat centum quadraginta libras, decem Cr septem sold., & sex denarios parvorum magistro Antonio de Baono not. quos denarios dictus magister Antonius expendidit in ceram, & aliis rebus necessariis ad faciendo anoalle magnifici domini domini Canis de la Schalla qu, bone me-

(1) Tuttigli scrittori mentovati di sopra accordono, che a'22 di luglio segul la morte di Cane. Io però non mi rendo del tutto alla loro opinione, ed ho motivi grandissimi di dubitare, che seguisse a'21. di luglio. Certamente nel necrologio membranaceo del Convento di S. Niccologio.

O T T A V O. 14

vigi diè gli ordini opportuni, perchè ono-1329
rar si dovessero l' esequie con quella magnisicenza di cere, e di lumi, che più si
conveniva alla grandezza di tanto Principe
(1). Ma egli aveva ordinato, che il suo
corpo sosse trasportato a Verona senza dilazione, e così su eseguito; e però nel
giorno stesso, che seguì la morte, su preso il cadavere accompagnato da tutti gli ordini di persone/vestite a lutto a piedi, e
a cavallo, e con numero infinito di doppieri accesi su processionalmente portato a
Verona. Quivi su ricevuto dal popolo im-

men

(1) Nella lunga nota precedente abbiam riportato la bolletta delle spese fatte da' Trivigiani

per quelle eseguie.

di Trivigi essa è segnata sotto li 21. XXI. Jul. MCCCXXVIIII. obiit D. Canis. E la bolletta delle spese fatte per l'anniversario di questa morte dice espressamente a' 21. die sabathi XXI Julii &c., come si può vedere di sopra in intero. Io dico dunque, che la morte potrà esser seguita a' 21., e gli onori delle esequie a' 22. Così potremo intendere, che a' 22. fu il Cadavere portato' in Verona, e a' 23. seguita la elezione di Alberto e di Massino dal popolo Veronese, come vedremo. Altrimenti se a' 22. all' ora sesta fosse seguita la morte, come la mattina de' 23. poteva esser giunto il cadavere in Verona, ed acquetate in modo le cose, che potesse seguire tran-quilla la elezione de' due fratelli? Se poi v' è qualche storico, il quale dica esser Cane morto nel 1328., si sappia che questo è un errore manifesto, il quale non merita la pena di confuta-

1329 menso, che vennegli incontro piangendo, poichè egli era amato da ogni ordine di persone non meno pel valore, e coraggio, che pel senno, e per la sua magnificenza, ed onoratezza (1). I due fratelli Alberto e Mastino ordinarono, che il corpo fosse riposto nella Chiesa di S. Maria Antica. Quivi innalzarono dappoi alla memoria di uno zio tanto illustre, e tanto benemerito sopra la porta un' arca colla sua figura, che mostra giacere sopra un letto, e nella cima del letto la sua statua armata a cavallo con visiera calata, ma ricadendogli il cimiero dietro le spalle, coperto tutto di maglia il cavallo ancora, facendovi scolpire nell' arca onorevole iscrizione (2).

Egli

(1) Il carattere di Cane da molti autori è dipinto con neri inchiostri, ma a ciò fare furon condotti più dallo spirito di partito, che dalla verità. Essi erano Guelsi; all' incontro infiniti son quelli, che ne fecero favorevolissimi elogi, dipingendolo come un Principe di tutte le qualità adorno al suo grado convenienti.

(2) La iscrizione e la seguente : Serenissimus semper augustus hujus urbis magnificus Rector & excelsus dominus Canis maximus de la Scala, cujus fama nobilis per orbem universum tantum eccedebat festum Magdalene devote sub

MCCCXXVIIII. obiit quem tego.

Appie dell'arca fu indi posta quest'altra iscrizione. Si Canis hic grandis ingentia facta peregit, Marchia testis adest, quam sevo marte subegit; Scaligeram qui laude domum super aftra tuliffet, Majores in luce moras si parca dedisset. Hunc Juli geminata dies undena peremit Jam lapsis septem quater annis mille trecentis,

Egli era morto senza figliuoli, sicchè la si-1329. gnoria di Verona, e delle altre Città e per diritto di successione, esperi le commissioni di lui date prima di morire cadde in Alberto, ed in. Mastino figliuoli di Alboino fratello di lui. Questi due Principi furono uniti nella signoria, perchè nel diploma di Lodovico il Bavaro, che creava Cane Vicario dell' Impero, erano i due fratelli compresi, ed espressamente nominati alla successione, con dichiarazione espressa, che lo stato non potesse essere diviso per qualsivoglia accidente, per quanto narra il Saraina nella sua Istoria di Verona (1). Fu questa disposizione assai salutevole e bene intesa, poichè Alberto, che era il primogenito, era poco inclinato alle cose della guerra, e d' animo quieto e tranquillo, di corpo bello e dilicato, amante de' letterati (2), de' mue

Hic decor, & probitas, hic nobile Corpus

Hic sunt magnanimi membra sepulta

Impia quem multis Patavi de gente tiranni Abstulit e summo mors fine cæde loco. Annua tunc lapsis memorabat mille trecentos Tempora Virgo parens, ter tria, bisque decem.

Il Pagliarini rapporta un'altra iscrizione fatta in onore di Cane da Graziadio Grimani suo Cancelliere; ed è la seguente:

<sup>(1)</sup> Alla pag. 30. t.

<sup>(</sup>a) I letterati dal canto loro tributarono al loro Mecenate gli elogi che più sapevano. Così
Tom. IX.

K An-

146 L 1 B R O

incontro essendo Mastino gagliardo, nerboruto e forte, ed atto ad ogni fatica, d' animo elevato e bellicoso, era più acconcio al governo, ed agli assari più pericolosi dello stato.

Nascevano questi due fratelli da Beatrice da Correggio (1); per la qual cosa i Signori da Correggio nella notte stessa, che intesero la nuova della morte di Cane presi seco in compagnia molti cavalli, e pedoni cavalcarono frettolosi a Verona a sostentare le giustissime pretese di questi due soro nipoti (2). Ma trovarono, che gli animi già de Veronesi erano tutti savorevolmente dispositi; e già radunati i nobili nella mattina de 22. di suglio nel consiglio degli Anziani e de Gastaldioni, e raccoltosi il popolo su la piazza al Capitello surono di concorde consenso gridati ed eletti per Capitani generali della Città e del territorio i

due

Antonio di Tempo Padovano, che primo tratto delle Rime, cioè delle varie spezie di componimenti poetici volgari, e del modo di rimargli dedicogli la sua fatica col titolo seguente: Summa Artis Rhytmici vulgaris dictaminis compostta ab Antonio de Tempo Judice Cive Paduano ad illustrem Principem Albertum della scala Anno domini MCCCXXXII. Ved. il Muratori Dissertaz. 40, e Maffei Veron. Illustr. P. II. pag. 118.

<sup>(1)</sup> Petri Azarii Chron. pag. 417. (2) Cronica di Parma nel Nuovo Giornale di Modena T. 12 pag. 112.

O T T A V 5. 147

due fratelli (1). Tutta la Città fece applau-1349 so a questa elezione col tintinnio delle campane, con solennità di fuochi, e con feste ed allegrezze grandissime per tre giorni

continui (2).

Di questa elezione essi diedero tosto la: notizia nel giorno stesso a tutte le Città della Marca Trivigiana, ragguagliandole nel medesimo tempo della morte funesta di Canegrande loro zio (3)'. Quest' atto di gentilezza avea per mira sopra ogni cosa, ch' esse seguir dovessero l' esempio de' Veronesi; nè s' ingannarono nel loro pensiero. Imperciocche Marsilio da Carrara, che avea portata la nuova della morte a' Padovani, congregato il Configlio della Città fece in modo, che i due fratelli furon proclamati nella signoria (4). I Trivigiani ancora per configlio di Guecello Tempesta formarono l' atto solenne della loro dedizione, eleggendo Giovanni de la Vazzola per loro Sindico e procuratore a prestare il giuramento di fede!tà e di ubbidienza, e consegnar a' Principi Scaligeri le chiavi della Città (5). Così fecero i Vicentini, i Bassanesi ,

<sup>(1)</sup> Chron. Veron. &c. Zagata Gronica di Ve-

<sup>(2)</sup> Il Corte pag. 166. dice tre giorni; ma il Saraina dice un giorno solo.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1120.

<sup>(4)</sup> Cortus. Histor. Lib. IV. Cap. 10.

<sup>(5)</sup> Ved. Doc. num. 1120.

cosa veramente maravigliosa, che ne' primordjid' un nuovo governo tutti gli animi s' accordassero nel pensiero medesimo, nè alcuna contraddizione insorgesse in tempi così pieni di divisioni, e di discordie.

Finite queste cose giudicarono i due Principi opportuno di visitare le Città della Marca Trivigiana a loro soggette. Premeva ad entrambi che tutte rimanessero nella sede data, e nell' obbedienza prestata; tanto più ch' essi saputo avevano dalla Germania, quanto sosse dispiacciuta al Duca di Carintia la perdita di Trivigi, e come aveva egli promesso al giovinetto Enrico Conte di Gorizia, come suo tutore, e alla Contessa Beatrice di somministrare ajuti sufficienti a tempo opportuno per ricuperare questa Città (2).

Il Principe Alberto si parti da Verona il di 27. di luglio, lasciando a Mastino la cura degli altri affari nella Città (3). Passò per Vicenza dove su onorevolmente accolto da tutti gli ordini di persone (4); e se creder vogliamo al Saraina confermò, e mutò guardie, capi, ed offiziali, come gli parve

con-

<sup>(1)</sup> Piloni, Cambrucci &c.

<sup>(2)</sup> Il Sig. Coronini nel suo Tentamen Genealogicum &c. Par. II. pag. 280, 281. accenna due documenti, che esistono nel Repertorio Austriaco contenenti questa promessa.

<sup>(3)</sup> Chron Veronens. &c. Zagata, Corte &c.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 1122.

O + + A V 0; 149

convien dire, che passeggiera sosse non che 1329 convien dire, che passeggiera sosse la sua dimora in quella Città, poichè a detta del Cortus (1), se non v'è errore nel testo, nel giorno stesso de'27. di luglio era giunto a Padova, dove que' Cittadini insseme congregati gli diedero in una publica assemblea il vessillo del popolo, e ratificarono la loro soggezione, ed obbedienza. In quell'incontro egli sece a tutto il popolo radunato un amoroso ed eloquente discorso, mostrandosi vero padre della Città, ed amico protettore della Republica (2).

Ei prese il suo alloggio nel palazzo del Vescovo, dove si trattenne sino a' due d' agosto accogliendo amorosamente tutta la nobiltà, e trattando degli affari più importanti della Città, e della miglior regolazione di quel governo. Quivi lo vennero a complimentare gli ambasciatori delle Città a lui soggette, e di quelle eziandio, le quali temendo di non poter refistere alle armi de' due fratelli avevano stabilito di sottomettersi al loro dominio. Una di queste era Conegliano, la quale benche mentre Cane era all' assedio di Trivigi avesse sofferto gravissimi danni nel territorio per le scorrerie degli avidi soldati, pure non fi era ancora assoggettata; ma non volle più

(1) Lib. IV. Cap. 10.

oltre

<sup>(2)</sup> Cronichette, che vanno appresso alla Storia di Rolandino pag. 4243 447;

1329 oltre differire quest'atto di dedizione, che nelle circostanze, in cui si trovava, credevasi necessario. Pertanto nel di primo d'agosto comparso in Padova Scotto degli Scotti col titolo di Sindico e procuratore del Comune di Conegliano, e presentatofi al Principe per nome del suo Comune spontaneamente a lui diede, e sottomise la Terra libera ed esente da qualunque dominio, con tutto il suo distretto, col mero, e misto imperio, e con tutte le sue giurisdizioni ed onori. Ragguardevoli sono le condizioni da Alberto concedute a' Coneglianesi, obbligandosi di tenerli liberi, ed esenti da qualunque dominio di Città, Castello, o Signore, e solo soggetti direttamente agli Scaligeri, e al Rettore da essi assegnato; promettendo di non aggravarli oltre l' entrata del Comune, e di confermare gli statuti, e le antiche consuetudini della Terra, e che saranno rimessi tutt'i danni, e le ingiurie scambievoli. Dopo di che lo stesso Scotto Sindico unitamente a Francesco Quarta da Marcorago, a Fioravancio di Ubaldino notajo, a Daniele detto Mugardo notajo ambasciatori del Comune giurarono di eseguire le cose promesse, ed obbedienza e difesa, promettendo, che lo stesso giuramento sarà prestato parimente dal Consiglio maggiore di Conegliano, mentre all'incontro anche Alberto promise di attendere il tutto, e di osservare, e la detta Terra difendere, e mantenere contro chiunque. E di ciò fu rogato publico istrumento per ma-1329 no notariale alla presenza del Principe, di Bernardo degli Envari Podestà di Padova, di Marsilio da Carrara, e di altri nobili Padovani (1); destinandovi Alberto per Pondestà Bernardino degli Scanabecchi Bolognese con Bortolamio de' Tomari suo Vincario (2).

Essa era una politica de Principi di que tempi lo smembrare dalle Città capitali della provincia tutti que' luoghi, che potevano fare da per se stessi. Ne ridondavano ad essi due vantaggi non indifferenti. Il primo è, che scemavano in simil guisa le forze, e gli ajuti esterni alla Città principale, in caso che volesse scuotere il giogo, ed alzare il capo; ed il secondo, che in tal modo accrescevano direttamente a se stessi . e alla propria loro capitale la forza, e la potenza, legandoli con vincoli di obbligazione, e di amore, ed impegnandoli col desiderio della libertà a non ritornar più per qualunque caso agli antichi legami. Gli stessi Scaligeri avean fatto il medesimo di Bassano levandolo dalla giurisdizione di Padova, e privilegiandolo di maniera che altra dipendenza non conosceya, se non che quella dal proprio Principe.

Fra i luoghi della seconda categoria do-

po

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1121.

<sup>(2)</sup> Ved. Memorie della Città di Conegliano ms. del Sig. Domenico dal Giudice.

1329 po le Città capitali nella Marca Trivigiana Bassano otteneva anche in que' tempi il primo posto, e innanzi a tutti ottenne questo privilegio di separazione, e d'indipendenza da ogni e qualunque altra Città : privilegio che fu poscia, come vedremo, da Gio: Galeazzo Visconti in modo affai onorevole confermato e ratificato, al quale tennero dietro in tempi più bassi, sotto la Republica di Venezia e Cologna, e Sacile, ed altri luoghi, come altrove dirassi. Peraltro si deve riflettere, che Conegliano su considerato libero anche ne tempi più vecchi, ed esente con privilegi Imperiali dal dominio di qualunque Città, e però non si deve annoverare fra que' luoghi che sempre han conosciuto una dipendenza quasi territoriale. Non è già per questo, che le Città della Provincia non si scuotessero di tratto in tratto, reclamando i loro privilegi, e i diritti di loro giurisdizione; ma vani tornarono i loro reclami, troppo interesse prendendo la politica de Sovrani.

L' esempio di Conegliano somministro anche a' Cenedessi il desiderio di scuotere la dipendenza de' Trivigiani, e rimettersi negli antichi di loro diritti di libertà. Il tentativo era stato satto da quel Comune anche ne' tempi passati, e spezialmente sotto il dominio di Cangrande, nè mai le loro istanze erano state esaudite; anzi avendo i Trivigiani formato un decreto in consiglio, che Ceneda, e Conegliano esser dovevano della

153

della loro giurisdizione, come pretendevano 1329 di provarlo con carte antiche, che formavano le loro ragioni, questo decreto sottoscritto per mano di Francesco Pezele notajo su confermato, e ratificato dagli stessi Scaligeri (1). Ora essi s'invogliarono di muovere le medesime quistioni, e con ambasceria spedita a Verona a Mastino impettrarono lettere replicate al Comune di Trivigi, ordinandogli di dover produrre i disritti sondamentali delle loro pretensioni soppra Ceneda, perchè un giudice non sospet-

Prima che Alberto partisse da Padova, egli accolse colle maggiori dimostrazioni di amorevolezza que' nobili Bolognesi, che suggivano dall' ira di Bertrando dal Poggetto Cardinal legato in Bologna. Questo siero Ecclesiastico erasi renduto odioso a tutte le Città d'Italia pel suo temperamento aspro, collerico, e vendicativo. In Bologna, dove sacea l'ordinaria sua residenza, avevano in quest' anno contro di lui conspirato i Tiriaci, i Guglielmi, i Maranesi, i da Saliceto, gli Abaisi, que' dalla Fratta, i Canoli, i Castralassina, i Garzoni, i Gattari, i Cacciapei, i Magarotti, gli Unzòla, i

to da esso eletto e destinato ne formi poi giuridicamente la sentenza (2). Ma prima che si venisse ad alcuna decisione, passarono ancora alcuni anni, come vedremo.

(1) Ved. Doc. num. 1143.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1143.

1529 Mazini, que' da Sesso, e i Savioli. Scoperti prima, che la congiura scoppiasse suggiron tutti fortunatamente co' loro seguaci,
e ritiraronsi a Padova, accrescendo colla
loro venuta popolazione alla Città, e decoro, e splendore, e piantando ivi il domicilio e la stabile loro dimora, poiche
proscritti l'anno dopo per sentenza del Po-

tornare alla patria (1).

destà Matteo de' Mazzetti da Borgo S. Sepolcro, su loro tolta ogni speranza di ri-

Al-

<sup>(1)</sup> Questa sentenza fu publicata a'26. di marso del 1330., ed esiste nell'archivio publico di Bologna, e sarà prodotta a suo tempo negli Annali di quella Città scritti dall' aurea penna del celebre Senatore Sig. Co: Lodovico Savioli, chiarissimo discendente da uno di questi illustri fuorusciti. Imperciocchè trovasi nominato nella sentenza medefima *Betaxius qu Fulchini de Saviolis* ; ed occorre nell' archivio suddetto un atto dell' anno 1340.; dal quale appare che Betaxius qu. Fulchini de Saviolis, qui fuit de Bononia, & nunc moratur in Civitate Padue vende per procuratore le case, che furono di Tomasina de' Beccadelli sua moglie, e promette quod Baglamonte, & Petrus ejus filii cum fuerint etatis perfede renuntia-bunt &c. Questo Pietro è lo sipite de Savioli, che suffistono tuttora in Padova, e che in parte dopo quattro secoli si ridussero nuovamente, e ristabilirono in Bologna antica lor patria; da' quali in linea diritta discese l'illustre Scrittore vivente delle cose Bolognesi. Nelle iscrizioni di Padova del Salomoni leggesi di Baglamonte onorevole iscrizione, che più dichiara l'esser suo, e di sua nobilissima famiglia, la quale vanta fra i suoi ascendenti un Papa, che fu Lucio II., C più Cardinali.

Alberto dati gli ordini opportuni per 1329 l'accoglienza, e per le abitazioni di questi illustri fuorusciti, proseguì il suo viaggio per Trivigi. Avevano i Trivigiani preso intanto anch'essi i provvedimenti più convenienti per onorar la venuta di questo Principe colla maggiore magnificenza, essendo stato ordinato con parte presa nel configlio maggiore, che tutti quelli che teneano cavalli, avessero a stare in pronto per accompagnar il Podestà, che andar doveva incontro ad Alberto; e che le arti co' loro confaloni onorassero anch' esse la venuta del Principe, e il nobile accompagnamento (1). E ad accrescer lo splendore del solenne ricevimento invitarono i forestieri, e le mercanzie, sospendendo con lettera diretta al Patriarca 'd'Aquileja, certe rappresaglie concedute contro uno di Cividale del Friuli, in favore di Niccolò di Clarello Trivigiano (2), e rimproverando i Signori da Prata, perchè non ostante la lettera suddetta avessero carcerato un Trivigiano (3).

A' due di agosto giorno di mercoledi Alberto appresentossi alla porta de' Santi 40. Eragli andato incontro Guecello Tempesta, Pietro dal Verme Podestà, gli Anziani, il Clero, la nobiltà, e moltitudine immensa di popolo. Egli su introdotto entro alle

mura

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1122.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1123.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1124.

bellici istrumenti, e smontò al palazzo Episcopale (1). Questo Principe assistette nella domenica all'assemblea generale, che su satta nel palazzo del Comune a porte aperte con grande concorso di popolo. I Cronisti Trivigiani dicono, che egli sedeva sopra un tribunale eminente, dove gli Anziani andarono a presentargli lo stendardo del Comune in segno di vera dedizione e consermazione del governo, e vicariato generale

dell'imperio.

Nel lunedì parti Alberto da Trivigi, per la via di Conegliano andò a Belluno. incontrato ivi pure dal popolo tutto e dalla nobiltà più rispettabile della Città. I Bellunesi a somiglianza delle altre Città, gli consegnarono essi pure lo stendardo del Comune colle chiavi della Città, le quali avendo egli prese allegramente con umanissime parole, promise di esser benigno signore, e restituille a' Consoli, che gli erano appresso, dicendo che affidava a loro la custodia della Città. Avendo poscia confermato per Podestà Niccolò de' Confalonieri da Verona, e Giovanni da Quinto per suo Vicario, e fatti molti utili regolamenti al buon ordine del governo, parti senza dilazione per Feltre (2).

Le

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Piloni Storia di Belluno Lib. IV. pag. 147.

Le stesse cerimonie, gli stessi onori, i 1329 medesimi omaggi gli surono satti similmente da questa Città (1); dove non si fermò se non quel tempo, che richiedevano i publici affari, e i necessari provvedimenti. Egli non ritornò più per la strada medesima, ma per la via di Primolano e di Bassano portossi sollecito a Padova, avendo lasciato per tutte le Città da lui visitate nome egregio di ottimo Principe, e di padre amoroso; imperciocchè egli fece a tutte moltissimi benefizj, appoggiato sopra la massima, che l'offizio di chi governa una Republica è di far il più di bene che può, e non mai far cosa, che possa nuocerle. Tali erano i sentimenti di Alberto, che sempre conservo inalterabili per tutto il corso del suo governo:

Bisogna dire, che questo viaggio di Alberto sosse molto sollecito, poichè a sette di agosto egli era in Padovaritornato, nel qual giorno egli dichiaro Podestà di Trivigi Pietro dal Verme, confermando in tal guisa la elezione di Cangrande, satta prima della sua morte. Egli su eletto Podestà senza limitazione di tempo, e l'avviso di questa elezione su dato da Alberto a Guecello Tempesta Capitanio di Trivigi, agli anziani, a' sapienti, e a tutto il Comune con lettere umanissime, le quali essendo state lette nella publica radunanza a' dieci di

<sup>(1)</sup> Cambrucci Storia ms. di Feltre.

158 LIBRO

1329 quel mese apportarono a tutti una somma consolazione (1):

I Ca-

(1) Le lettere di Alberto prese dagli Atti del Configlio di Trivigi a quest'anno sono di taltenore: Die Jovis decimo Augusti &c. Nobili & potente milite Petro de Verme Civitatis Tarv. honorabili Potestate, & discreto & sapiente viro Dom. Nicolao de Spagnolis Iudice & Vicario dicti domini Potestatis, presentibus Dom. Placentino de Montemartino Judice, dominis Federico de Ecelo, Ensedisio de Grandonio, & aliis, Curia Ancianorum ad sonum campane more solito solemniter congregata infrascripte littere de mandato domini Potestatis in dica Curia ipsis Antianis audientibus, & plenarie intelligentibus lecte distincte. & vulgarizate fuerunt per me Franciscum notarium infrascriptum de verbo ad verbum, quarum litterarum tenor inferius declaratur, que littere habebant unum figillum cere albe, & una cum litteris. Tenor litterarum. Albertus de la Scala Civitatum Verone, Padue, Vincentie, Tarvisii, Feltri, & Cividalis Capitaneus, & dominus generalis Nobilibus & prudentibus viris dominis Guecelloni Tempeste Advocato Tarvisii , & Capitaneo nostro, Antianis, Sapientibus, Consilio, hominibus. & Communi Civitatis Tarv. carissimis amicis suis salutem ad vota felicem. Confidentes de industria. & legalitate nobilis militis domini Petri de Verme dilecti Civis nostri Verone, ipsum in Potestatem Civitatis, & territorii & districtus dice Civitatis Tarv. pro nobis, & fratre nostro carissimo dom. Mastino elegimus ad nostre beneplacitum voluntatis cum salario consueto, cui pro nobis & dicto fratre nostro concedimus meri, & mixti imperii, & omnis jurisdictionis exercitium in Civitate predicta, & ejus terratorio. Mandantes vobis, & cuilibet vestrum, quatenus pena & banno nostro arbitrio auferendis eidem dom. Petro Potestati nostro in omnibus obedire debeatis, ficut

I Castelli del territorio Trivigiano ; co- 1529 me Braida, Montebelluna, Castelfranco, ed altri di minor conto, erano ancora in guardia de' soldati tedeschi. I Principi Scaligeri non si curavano di astringerli colla forza sicuri già che in breve tempo da per se stessi sarebbon caduti. E di fatti non andò guari, che mancate le vettovaglie fuggirono i tedeschi, lasciando que' luoghi in libertà (1). Videsi allora Alberto padrone tranquillo di tutta la Marca Trivigiana; e soltanto gli mancava ad una perfetta tranquillità l'accomodare alcune differenze, che sussistevano tra la Republica di Venezia, ed i Trivigiani. Non che perciò vi fossero aperte rotture, poichè trattavansi ciò nulla ostante co' segni della maggiore amicizia (2); ma erano dissapori, che intorbidavano alcun

ficut nobis. Data Padue die lune septimo augusti Indict. XII.

Ego Franciscus qu. Clementis not., & nunc dicti dom. Potestatis hiis predictis omnibus interfui, atque rogatus scripsi signo meo solito roborando.

(1) Cortus. Histor, Lib. IV. Cap. 10.

<sup>(2)</sup> Ciò apparisse chiaramente da una lettera de Trivigiani scritta al Doge di Venezia, pregandolo di tener sequestrata certa somma di danaro, che il Vicario del Capitanio Tedesco avea spedito surtivamente a Venezia invece di pagare le vettovaglie avute dalle milizie tedesche, come si sa noto dal seguente documento preso da un libro della Cancelleria del Comune di Trivigi segnate Registrum litterarum &c. Inclito & excelso dom. dom. Francisco Dandulo Dei gratia Venetiarum &c. Petrus de Verme Potestas Tarv., Antiani, Consimo di presone di me di me della cancelleria del consimo della cancelleria del comune di Trivigi segnate Registrum litterarum &c. Inclito & excelso dom. dom. Francisco Dandulo Dei gratia Venetiarum &c. Petrus de Verme Potestas Tarv., Antiani, Consimo di me di me della cancelleria del consimo della cancelleria della cancelleria del consimo della cancelleria della cancelleria della consimo della cancelleria della cancelleria della consimo della cancelleria della consimo della cancelleria della cance

1329 alcun poco la chiarezza della loro amistà.

Prima che venisse Cane all'assedio di Trivigi,

lium, & Commune Civitatis einsdem salutem & omnium felicitatum augumentum. Celsitudini vestre tenore presentis facimus manifestum, quod Dom. Justinianus de Gardulo de Tridento, alias gerens vices Vicarii Capitanei Theotonicorum in Tarvisio, centum quadraginta libras denariorum grossorum vel circa exegit in Civitate Tarv. de bonis, & redditibus Communis, & hominum ipsius Civitatis, ex qua pecunia revera solvere, & satisfacere tenebatur quampluribus civibus, & habitatoribus ipsius Civitatis pro pane, & vino, & aliis vidualibus per eos datis didis Theotonicis, seu ipsi Vicario recipienti pro eis, prout de predictis fiet, in quantum expedierit, plena fides . Quapropter cum intellexerimus dictam pecuniam, que per dictum dom. Justinianum per Civitatem, & districtum vestrum dolose, & indebite perturbatur, dominationem vestram, in qua semper viguit, & vigebit justitia, & semper prompta fuit, & est hominum malitiis, & fraudibus obviare, retentam esle, & depositam in Civitate Venetiarum, Celsitudinem vestram precibus, quibus possumus, deprecamur, quatenus honore vestri, & amore nostri, ac favore justitie dicam pecuniam per vos, sive officiales vestros jubeatis salvari, & custodiri, ipsius dom. Justiniani, vel alicujus alterius contradictione ullatenus non obstante, donec dominationi vestre de indebita exportatione dice pecunie, ut prescribitur, fiet legitime plena fides, offerentes nos semper beneplacitis vestris in fimilibus, & majoribus complacere. Super quibus placeat vobis nobis vestris litteris respondere super omnibus; in cujus rei testimonium has litteras justimus nostri sigilli Communis Tarv. munimine roborari. Dat. Tarv. die dominico sexto augusti, XII. Indict.

vigi, era stato ordinato un congresso in Ve-1329 nezia per appianare tutte le dissicoltà, che vi rimanevano; e trattavasi spezialmente de'dazi, e delle entrate de'Veneti da condursi a Venezia. I Trivigiani non poterono allora secondo il concertato spedire i loro trattatori, poichè sopraggiunto Cane coll'esercito si sospese ogni maneggio. Ora però, che il Doge vide tranquillizzati gli affari della Provincia, e messe in calma le cose, spedì un' ambasceria a' due Principi Scaligeri, al Podestà, ed agli Anziani di Trivigi per dare l'ultima mano a questa saccenda (1).

I Trivigiani credettero cosa conveniente di spedir tosto a Venezia personaggi idonei a deffinire le differenze; e questi furono Giovanni de la Vazzola, e Fioravante da Borso con due notaj, muniti delle istruzioni opportune a terminare amichevolmente l'affare (2). Erano ambedue abilissimi in tali maneggi, e di fatti seppero agevolmente accordare i due Comuni fra loro, e sopire intanto per quell'oggetto ogni reciproca dispiacenza. Con tale occasione i due ambasciatori tolsero ancora il motivo di un'altra discordia, che verteva fra i Trivigiani, ed il Legato del Papa, e siccome si trattava di certa somma didanaro dovuta da' Trivigiani al Legato, così questi con-

(1) Ved. Doc. num. 1125.

ten-

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1130. Tom. IX.

1329 tentossi di accordare a' medesimi una proroga di quattro mesi sino al Natale, purchè dassero un'idonea pieggieria in Venezia (1).

Alberto intanto era ritornato a Verona sed avez fatto il suo ingresso a' 17. d'agosto accolto da tutto il popolo conacciamazioni di allegrezza (2). Passando per Vicenza aveva ordinato a Federico de' Cavalli Podestà, che accordar si dovesse con Orico da Pojana Podestà di Bassano, per la cattura de' malsattori, che da un territorio passavano all'altro liberamente. Per la qual cosa surono sopra di ciò estese le convenzioni, ed i capitoli, e dal Podestà di Vicenza spediti a quello di Bassano a tenore di quanto egli aveva richiesto (3).

Ma quanto incerti, e a mutamento soggetti sono i pensieri, e i disegni umani so Credeva Alberto in questo suo viaggio di aver assicurata la pace, e la tranquillità in tutta la Provincia; quando ecco gli arriva la notizia da Trivigi, come Gerardo e Rizzardo signori da Camino sotto pretesto di aver ottenuto dagli Scaligeri l'investitura delle loro giurisdizioni, occuparono colla violenza Mussa, Mussetta, e S. Amelio, che i Trivigiani pretendevano, che sossero

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1039.

<sup>(2)</sup> Chron. Veron. nel Tom. 8. Rer. Italic. Script.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1132.

Stroi (1). O fosse, che i due fratelli Scali-1929 geri temessero disordini maggiori per questo fatto, o che altri affari li richiamassero alle parti della Trivigiana, risolse allora Mastino di far anch' esso la rivista delle Città al suo dominio soggette, ed Alberto di accompagnarlo nuovamente nel viaggio. Prima però della partenza loro da Verona

vollero affezionarsi alcune potenti samiglie Trivigiane, fra le quali i Signori da Rovero, coll'ordinare, che sossero messi nell' intiero possessioni confiscate ad essi, quando

ni, e possessioni confiscate ad essi, quando furono scacciati da Trivigi (2). L'atto non

Dat. Tarv. die primo septembris, Ind. XII.

(2) Ved. Doc. num. 1133.

<sup>(1)</sup> Ecco il Documento preso da un libro della Cancelleria del Comune di Trivigi segnato Regiftrum litterarum &c. Magnificis & petentlbus viris dominis Alberto, & Mastino de la Scala Cjvitatum Verone & Vincentie &c. Dom. & Capitaneis generalibus Petrus de Verme Potestas in Tarvisio cum omni recomendatione se ipsum. Jurisdictionem & dominium cum pleno & mixto imperio per vos dom. de Camino de subtus traditam bene scitis, ipfi vero, five Rizardus exforma dicti dominii Curiam Musse, & Mussete, & S. Amelii cum omnibus suis juribus intromisisse videntur, ut de ea velle facere ad suum libitum voluntatis. De qua quidem curiam nihil tamen ineorum litteris continetur. Ex quo providi viri. Ugozouus de Pagnano, Regempertus de Brayda Jud., Petrus Benedictus, Zambonus Guidonis, & Bonapasius de Ecelo pro se, & aliis suis sociit. hodie coram me comparuerunt cum querela maxima de predictis &c.

generoso. Quindi co maggiori segni di gratitudine, e di cordialità si prestarono tutti i Trivigiani a ricevere onorevolmente i Principi loro; ordinando, che sosse fatta per tutto il territorio una caccia generale di pernici, di lepri, e di altro selvaggiume per portar ogni cosa alla curia del magnisico Signor Massino (1). Per questa curia avevano ancora allestite tutte le cose necessarie ad un generoso mantenimento, e provvisto a tutte le spese, che sar si dovevano per questo effetto (2).

I due

(1) Ved. Doc. num. 1135.

(2) Nel Codice de Documenti Trivigiani del Colvittore Scotti trovasi questa partita di spese satte dal Comune di Trivigi. Die martis decimo nono septembris, & CCCXVIII. libras, quinque sold. denar. parv., & octo parvos dom. Rizzardo de la Vazzola not. recipienti pro se, & ser Hensedisio de Grandonio ejus socio deputatis super expensis sactis in adventu magnifici, & excelsi dom. dom. Alberti de la Scala Civitatis Tarv., & districtus domini generalis cum magnifico dom. dom. Mastino ejus fratre, pro seno, avena, pane, paleis, carnibus, & aliis rebus necessariis curie dicii domini a dictis ser Rizzardo, & Hensedisio emptis, de quibus denariis est buleta scripta per Dominum Joannem notarium.

Die Mercurii XXVII. septembris, & CGC. libras denar. ser Hensedisio de Grandonio, & Rizzardo de Lavazzola not. Officialibus Communis Tarv. deputatis ad expensas faciendas in adventu magnifici, & excelsi dom. dom. Mastini de la Scala Civitatis Tarv., & districtus Domini gen

neralis.

1 due fratelli andarono ad alloggiare 1329 tom'era costume, nel palazzo del Vescovo, e quivi furono ordinati gli affari concernenti il governo della Città (1). Fra le cose stabilite a benefizio degl'infelici fuorusciti publicò Mastino un generoso decreto, in cui ordina, che siano restituiti in tutti i loro onori, beni, dignità, e giurisdizioni tutti que' Trivigiani, che partigiani della casa Scaligera aveano sofferto il danno del bando, e del fisco (2). In conseguenza di questo ordinò al Podestà, che cancellar si dovessero da' publici registri, e liberare da, bandi, e dalle condanne tutti quelli, che erano stati banditi, e condannati dal dì della vittoria di Guecello Tempesta, fino al principio del dominio Scaligero (3): decreto, che su poscia da Mastino al suo ritorno a Verona con sua lettera speziale confermato, e ratificato (4).

Da Trivigi passarono i due fratelli a Belluno, a Feltre, a Bassano, a Padova, ed a Vicenza, dando sesto in tutte le Città a molte cose, e da tutte ricevendo il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza (5). Io li ritrovo ambedue in Verona a' 18 di ot-

tobre

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1136

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1137.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1139. (4) Ved. Doc. num. 1140.

<sup>(5)</sup> Chron. Veronens. Saraina, Zagata Grónica di Verona, Piloni, Gambrucci ec.

segotobre, nel qual giorno segnarono un descreto, in cui ordinano, che venghino refitiuiti al Monastero di S. Zenone, ov'era Abate Bartolommeo dalla Scala loro cugino, i beni da altre persone ingiustamente occupati, inerendo in questo ad un decreto di Alberto loro avo, e ad altro di Cangrande loro zio (1).

Se non che i dissapori de' Caminesi andavano accrescendo, per modo da far dubitare, che non si accendesse per avventura una guerra in tutta la provincia, Credevano i due Scaligeri di aver messo un freno alle loro mosse, e di averassicurata la quiete, poichè Gerardo fratello di Rizzardo, essendo andato a Verona fin da primi di settembre, per trattar co' Principi di alcuni affari, essi sotto pretesto di onorarlo colla dignità di loro maresciallo, ossia scudiere, lo avean trattenuto presso di se più per ostaggio, che per onore. Gerardo contra sua voglia fu costretto a fermarsi in Verona; ma quando egli vide, che suo fratello era in procinto di romperla apertamente cogli Scaligeri, trovò il modo di fuggire incognito, e ritirarsi ne' suoi seudi in Camino (2).

Il dado era tratto, ed era difficile ritirarlo. Conobbero i Caminesi, che indispensabile

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1138.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib. IV. Cap. 10. Anonimo Foscariniano ms.

sabile era una guerra contro gli Scaligeri, 1329 ed essi non aveano sorze sufficienti per refistere alla loro potenza. Che fecero essi dunque in tale emergenza? Ricorsero a' Veneziani rinnovando le antiche promissioni, e l'atto de' loro maggiori col metter se stessi, e tutti i loro Castelli e giurisdizioni sotto la protezione, ed il dominio di quella Republica. Era troppo lufinghiera l'offerta, e troppo vicine le speranze di quegli illustri Republicani, di porre un piè stabile nella Terra Ferma, da loro avidamente vagheggiata; tanto più che molti motivi concorrevano, perchè essi non fossero gran fatto contenti degli Scaligeri; e perciò promisero a' Caminesi ogni assistenza e savore, e dichiararono publicamente, che i due fratelli erano Cittadini di Venezia, fin dal tempo de' loro padri (1).

In vigor di questo i due Caminesi presa baldanza secero ammasso di genti, le quali inalberato lo stendardo di S. Marco, scorsero sino ad Oderzo danneggiando tutto il paese all' intorno. Nel tempo stesso i Veneziani sostentando le ragioni di Rizzardo, e di Gerardo spedirono un'ambasciata a' Trivigiani, per allegare alcuni motivi di dispiaeenza, e spezialmente com'essi esigendo il dazio in Cesa, ed in Cesasto avean turbato le giurisdizioni de' Caminesi, che per ogni ragione spettavano al dominio Veneto, avendo ricevuto sotto la loro protezione le terre

<sup>(1)</sup> Ved. Doc, num. 1141.

rela era, ch'essi indebitamente riscuotessero il pedaggio da' Veneti, che uscivano da Trivigi, e un dazio de' legnami vegnenti per la Piave contro i patti stabiliti (1).

Si maravigliarono gli Scaligeri di queste lagnanze, e dal pedaggio in fuori all'uscita di Trivigi le giudicarono tutte ingiuste. ed insussistenti; e perciò ordinato, che fosse abolita quella gabella, per togliere ogni motivo di lamentanza, imposero a' Trivigiani. che spedissero ambasciatori al Doge, onde persuaderlo, che le Terre e i Castelli de" Caminesi surono sempre compresi sotto il territorio, e la giurisdizione di Trivigi; e che il dazio de' legnami discendenti per la Piave, era secondo le convenzioni fatte ed accordate (2). E perchè i Caminesi non cessavano intanto di scorrere il territorio de' Trivigiani, recandovi de' gravi danni, il Podestà di Trivigi formato processo di ribellione contro di loro, li mise a bando perpetuo capitale con tutti i loro seguaci (3).

Quest'atto di giustissimo risentimento offese gli amici, e i parenti de'due fratelli Caminesi; perlochè videsi a sorgere nel tempo stesso in Trivigi una congiura contro si Principi di Verona. Alberto e Gerardo si-

gli-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1141. e 1144.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1142.

<sup>(3)</sup> Anonimo Foscariniano ma-

gliuoli del qu. Prosavio da Bazzoletto fu-1329 rono gli autori principali della trama (1). S' unirono a loro molti altri nobili Trivigiani, chi per iscontentezza del nuovo governo, chi per attacco di amicizia, e parentela co' due fratelli. Era loro pensiero di dar la Città a' Caminesi, e forse anche a' Veneziani se non che furono i traditori fortunatamente scoperti, prima che il trattato scoppiasse. L'avvedutezza del Podestà dal Verme salvò in questo caso la Città da un grave pericolo. I congiurati furono prefii quali avendo confessato il delitto dopo brieve processo nel sabbato giorno secondo di decema bre soggiacquero al meritato castigo appica cati ad un pajo di forche. I loro seguaci pagarono il fio del loro tradimento, parte in una prigione, e parte relegati a Verona (2). I beni de' Bazzoletti furono tutti applicati alla camera del fisco, e poscia all' incanto venduti (3). Si rinnovarono allora i ban-

(2) Cortus Hiftor. Lib. IV. Cap. 10. Anonime

<sup>(1)</sup> În una pergamena dello spedale maggiore di Trivigi del 1319. 18. giugno fi vede, che Pros savio da Bazzoletto avea per moglie Margherita figliuola di Gerardo da Camino.

Foscariniano ms.

<sup>(3)</sup> Ecco il documento, che il benemerito Conte Vittore Scotti prese da un libro della Cancela leria del Comune di Trivigi segnato provisionali mente Riformazioni 1 129.

Anno domini milles. tercentes. trigefimo , India, XIII. die Jovis quindecimo februarii, Curia An-

Camino Antianorum dicti Communis ad sonum campane, & voce preconia more solito congregata coram nobili, & potente milite domino Petro de Verme honorabili potestate Tarvisii pro magnificis dominis dominis Alberto & Massino fratribus de la Scala Civitatum Verone, Vincentie, Padue', Tarvisii, Feltri, & Belluni Capitaneis. & dominis generalibus. & coram discreto viro domino Nicolao de Spagnolis ejus judice, affessore, & vicario, proposuit dictus dominus Potestas petens sibi consilium exhiberi, cum alias Albertus & Gerardus fratres qu. domini Prosavii de Bazzoleto, quia tractaverunt proditionem, & subversionem Civitatis & populi Tarvisini contra honorem, & statum dictorum dominorum nostrorum, per dictum dominum Potestatem ad mortem suerunt condemnati, & eorum, & cujuslibet eorum bona confiscata, & publicata pervenerunt in comune Tarvisii, ut in libris condemnationum Communis Tarvisii factarum sub dicto domino Potestate plenarie continetur. Et postmodum dicte possessiones in palatio Communis Parvisii fuerunt publicate, & pluries incantate, & subastate ad summam quatuor millium librarum denariorum parvorum, videlicet eorum domus jacens in Tarvisio, possessiones de Sala, de-Costis, de S. Bona, & de Fontanis, & non reperiatur qui velit ultra dicam summam dare., & ne aliquis de dicis possessionibus possit a dictis nostris dominis gratiam impetrare, seu etiam habeat materiam impetrandi, quod effet, & cederet in damnum, & prejudicium Communis Tarvisii, & cum ille, qui dictas possessiones ad didam summam incantavit, non velit eas accipere, nisi constituatur sindicus, vel sindici speciales per Commune Tarvisii, qui habeant plenum mandatum faciendi datam, & venditionem de didis possessionibus ee, five eis qui emerint cum omniomnibus & fingulis capitulis, & quod findicatus possit aptari, & aptetur ad voluntatem emptoris, sive emptorum, & eorum sapientum; quid sit faciendum, & quid facere habeatur super dicto sindico, seu sindicis instituendis, & quis modus

super predictis debeat observari.

Furimessa a' Consigli di quaranta, e maggiore. Itemeo die Jovis quindecimo februarii in confilio majori &c. dominus Jacobus de Clarello notarius Antianus Communis Tarvisii pro se, & aliis suis sociis Antianis dicti Communis super dicta proposta consuluit, quod in presenti majori confilio constituatur, & fiat unus findicus seu plures specialis, vel speciales, & specialiter ad faciendum datam, venditionem, & traditionem ad proprium de dictis possessionibus illi, seu illis, qui dictas possessiones emerint, qui habeat plenum, & generale mandatum, & liberam potestatem, & bayliam faciendi, & complendi omnia, & singula, que venditoribus, & cuilibet ejus capitulo necellaria videbuntur, & quod findicatus possit fieri, & aptari ad voluntatem emptoris, seu emptorum, & eorum sapientum, & cujuslibet eorum. Fu presa

Anno domini milles. tercentes, trices. Indict. XIII. die Jovis XV. februarii Tarvisii in palatio Communis, ubi majus Confilium congregatur, presentibus domino Marco Gajoto notario; Gratiadeo de Costa notario, domino Thomeo de Beraldis, ser Jacobo de Clarello notario, Menegello Ingoldei de Lignamine, Beraldino Bonacurisii de Canova notariis, Rosatino precone, Bartholomeo Fuserio precone, et aliis. Cum alias qu. Albertus et Gerardus fratres filii qu. domini Prosavii de Bazoleto, quia tractaverunt prodicionem, sedicionem, subversionem Civitatis Tarvisii una cum pluribus aliis, quorum pomina ad presens tacentur pro meliori, con-

tra honorem , & statum magnificorum, & potentum dominorum Alberti, & Mastini fratrum de la Scala Civitatum Verone, Padue, Vincentie , Tarvisii , Feltri , & Belluni Capitaneorum . & dominorum generalium in damnum maximum . & jacturam, & perniciem hominum Civitatis, & Communis Tervisii, per nobilem & potentem militem dominum Petrum de Verme Civitatis Tarvisii pro eisdem dominis honorabilem Potestatem fuerint condemnati ad mortem , & eorum omnia bona publicata, et publicata sunt, et confiscata pervenerunt in Commune Tervisii, prout in condemnatione, seu sententia condemnationis contra ipsos, et ipsorum quemlibet , et corum bona lata , et pronuntiata per ipsum dominum Potestatem scripta per Gratiadeum Ugeri de Costa notarium in presenti millesimo, et indictione, die lune XXIX. intrante januario plenius continetur : et ipse dominus Potestas dictam condemnationem in eisdem bonis volens exequationi debite demandare, ipsa bona ad incantum poni fecerint et solemniter subhastari, et Conradus notarius dictus Troyonus nomine, et vice nobilis viri domini Guarnerii de Castrocucco que domini Zanocii de dicto loco obtulerit se ipsis daturum coram domino Bartholomeo de Cornis judice, et assessore dici domini Potestatis super avere Communis Tarvisii, plus velle dare de ipsis bonis, quam aliqua alia persona, factis solemnibus incantationibus, et subhastationibus diebus diversis, et horis, secundum formam statutorum Communis Tarvisii, prout in actis publicis scriptis per Bartholomeum Montellum notarium tunc, et officialem dicti domini Bartholomei plenius continetur . Huic Consilio majori Civitatis .

fossero irremissibilmente spianati, e distrut-1339 ti (1).

Per allora s' acquetarono le cose in Trivigi, se non che una nuova congiura pria che l'anno finisse suscitossi in Verona stessa contro i due Principi fratelli, tanto più

pe-

tatis Tarvisii coram discreto, et sapiente viro domino Nicolao de Spagnolis judice, et vicario dicti domini Potestatis ad sonum campane, ut moris eft, in palatio minori Communis Tarvisii solemniter congregato, ipse dominus Vicarius de voluntate et consensu totius Consilii, et ipsi consiliarii, qui modo fuerunt XI. aucloritate et decreto ipsius domini Vicarii sponte, et ex certa scientia unanimiter, et concorditer, nomine et vice ipsius Com. Tervisii, et pro se ipsis, et suis successoribus fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt providos viros Rambaldum de Hendrigheto Hosterium, et Bartholomeum de Agolantis presentes, volentes et quemlibet eorum in solidum, ita quod non fit potior conditio occupantis, et quod unus coram inceperit . alter mediate valeat prosequi, et finire, suos, et Communis Tarvisii sindicos, actores, et procuratores speciales, et specialiter ad faciendum nomine et vice Communis Tarvisii et pro ipso Commune datam, venditionem, et traditionem de infrascriptis bonis, possessionibus, et rebus. que fuerunt eorundem Alberti, et Gerardi tune spectantibus, et pertinentibus ad Commune Tarvisii eidem domino Guernerio de Castrocucco recipienti prose, suisque heredibus pretio quatuor millium librarum parvorum &c. e segue contutte le notariali ordinarie formalità, le quali si omettono .

(1) Anonimo Foscariniano ms.

1329 pericolosa e tremenda, quanto che nacque ed ordissi nel palazzo, e nella famiglia medesima degli Scaligeri. Erano rimasti da Cangrande due figli di non legittime nozze, Gilberto e Bartolomeo, giovinetti ancora alla morte del padre, poiche vivevano entrambi sotto la tutela e la direzione del precettore. Quest' uomo, che non avea la prudenza per guida, riscaldò il capo a' giovanetti per modo che si misero in penfiero di togliere la signoria a' Principi legittimi, ed occupar effi il posto loro. Incominciarono perciò a fare pratiche, ed a formare partito; ma l'affare era condotto da genti inesperte, ed imprudenti; onde il rumore si sparse ben tosto, e venne all' orecchio de' Principi. I due malaccorti fratelli furono immantinente arrestati. Il loro fallo, che confessarono tosto, meritava d' esser punito coll' ultimo supplizio; ma Alberto e Mastino non si vollero lordare le mani nel sangue Scaligero; e si contentarono di condannarli ad una perpetua prigionia (1). Ma il loro maestro, che avea nome Francesco, ed era Padovano, come reo di stato su strascinato a coda di cavallo fino alle forche, dove su appeso. La medesima giustizia di morte su pure escguita

<sup>(1)</sup> Così dice il Saraina, il Zagata, e il Cronico Veronese. Non so per qual motivo il Corte abbia esposto, che furono nelle prigioni strangolati.

O T T A V O. 175
guita sopra Alboino Canonico di Verona, 1326

colpevole ancor esso del medesimo attentato. Cesso in tal guisa ogni pericolo, e le cose ritornarono alla primiera tranquillità. Era nata la congiura agli ultimi di decembre, e totalmente estinta alla metà del gennajo del 1330. Quei ch'ebbero la buòna 1330 sorte di suggire, surono con tutti i loro discendenti perpetuamente da Verona banditi, e i loro beni confiscati, e le case at-

terrate (1).

Così restarono sopiti ed estinti i pericoli nella loro prima origine; e le cose stettero tranquille per tutto l' inverno, non permettendofi dal freddo della stagione il maneggio dell' armi; e quindi rimaneva aperto l' adito a' trattati di pace. Abbiamo da' Cortusi (2), e dall' Anonimo Foscariniano, come a' 29. di gennajo fu publicata in Trivigi con tutta solennità la pace degli Scaligeri col Duca di Carintia. Vedendo oramai irreparabile la perdita di Padova, e di Trivigi, e conoscendosi inabile ed impotente a ricuperare le due Città, il Duca giudicò miglior partito concluder pace onorevole co' due fratelli fignori di Verona la cui potenza incominciava in Italia a divenir

Tib. fv

<sup>(1)</sup> Chron. Veronens, Cortus, Histor. Lib. IV. Cap. 10 Zagata Cronica di Verona, Biancolini Supplementi al Zagata pag. 70. Corte, Saraina, Anonimo Foscariniano &c.

<sup>(3)</sup> Libs V. Gaps I.

un' apparenza di guerra infruttuosa ed inutile. I due fratelli accettarono questa pace assai volentieri, perchè in tal guisa si assicurarono anch' essi più stabilmente la Signoria.

Rimaneva di render quiete all'interno le cose, che turbavano alquanto la tranquillità della Provincia; imperciocchè i ricorsi fatti da' Cenedesi, di non volere stare soggetti a' Trivigiani avendo un' apparenza di giustizia occupavano molto i pensieri dell' uno, e dell'altro popolo (1); e dall'altro lato le cose de' Caminesi erano assai più importanti, e seriose. Egli è vero, che nell'inverno erano stati proposti alcuni trattati di accomodamento, ed erano andati più volte ambasciatori da Trivigi a Venezia, e da Venezia a Verona, ma senza venir mai a conclusione veruna (2).

Intanto in Trivigi si disponeva ogni cosa per la disesa. Di ordine de' sovrani s'eran
fatti venire all'obbedienza alcuni di que' nobili, che potevansi giudicare sospetti, e s'
avean dato loro il giuramento di fedeltà
(3). Per conservare gli amorevoli in sede,
ed animare i sluttuanti avea Pietro dal Verme per commissione di Alberto, e di Mastino

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num, 1143. (2) Ved. Doc. num. 1145.

<sup>(3)</sup> Eeco il documento dal Conte Vittore Scottà preso da un libro della Cancelleria del Comune dà Trivigi segnato registrum litterarum &c.

O T T A V O. 177
ftino publicato un decreto, in cui si aboli-1330
va uno statuto pregiudicievole agl' interessi
de' creditori, de' banditi e confiscati al tempo della vittoria del Tempesta (1); e inoltre aveva essicacemente ordinato al Viceconte,
degli Scaligeri di qua della Brenta, che del
tutto levar dovesse un pedaggio, che molto
pregiudicava i Cenedesi, i quali volevano
andare in Serravalle (2).

Ecco intanto passati i rigori del verno,

In Christi nomine amen. Die Veneris secunda febr. super domo nova palat. Communis Venetiarum, presentibus dom. Nicolao de Aldemario Vicario dom. Potestatis, domino Lanfranco de Papia Judice, & assessore dom. Potestatis, dom. Jacobo de Anoalo, & dom. Nicolao de Mutina sociis, & militibus ipsius dom. Potestatis, & aliis coram nobili, & potenti milite dom. Guecellone Tempesta advocato Tarv., & Potestate Civitatis Verone pro magnificis dom. dom. Alberto, & Mastino de la Scala Civitatum Verone, Padue, Vincentie, Terv., Feltri, & Belluni dom., & capitaneis generalibus, dom. Guecello de Sinisforte, Odoricus de Bonaparte, Russignolus de Hengenolfis, Rizzardus qu. dom. Serravallis de Camino, & Bernardus de Gripolo de Tarv., hora sexta & media, inter tertiam videlicet, & sextam comparuerunt, & se presentaverunt personaliter offerentes se, & eorum quilibet mandatis dictorum dominorum de la Scala, & dicti dom. Potestatis pro ipsis dom. firmiter, & efficaciter obbedire juxta mandatum eisdem factum per nobilem militem dom. Petrum de Verme Potestatem Tarv. pro dictis Jom. de la Scala; anno dom. milles, tercent, trigesimo Ind. XIII.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1146.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1147.

1330 ed ecco i Caminesi solleciti in campo . A' due fratelli Rizzardo e Gerardo della famiglia di sotto s' era unito anche Rizzardo della famiglia di sopra, quantunque fosse in istrettissima parentela unito cogli Scaligeri per Verde dalla Scala sua moglie. L' Anonimo Foscariniano racconta, che questi si mosse da Porto Bussoletto il di penultimo di febbrajo, e si ridusse alle parti di oltre Piave, facendo scorrerie per più giorni in Dobiadene, e impadronendosi di tutte le ville di quella fertile valle (1). Ordinaronsi allora maggiori fortificazioni in Trivigi; ma sopra ogni cosa occuposti il governo a fare scavare le fosse, che attorniavano la Città; al qual lavoro si astrinsero le Comunità de' Villaggi, nè furono esenzionati i più nobili giurisdicenti (2).

Se non che i progressi de' Caminesi richiedevano valida, e sollecita opposizione. Mandarono gli Scaligeri Gangalando loro Capitanio in Trivigi con sufficiente numero di soldati, a' quali si unirono le genti Trivigiane, e passarono la Piave a Bigolino al mercordì quattordici di marzo. Rizzardo s'accorse del pericolo, e delle mire de' nemici, che divisi in due parti tentavano di torlo in mezzo. Egli non aveva genti bastevoli a sar fronte in ordinata battaglia, e perciò ritirossi con buon ordine nel Ce-

ne-

<sup>(</sup>i) Ved. Doc. num. 1150.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1150. 1151. 1153.

nedese, e quivi fortificossi (1). Convien cre- 1330 dere, che qualche tregua all'armi si facesse, poichè non troviamo più notizie di ulteriori ostilità in quest'anno; anzi motivi di somma tranquillità, avendosi i Caminesi pacificati col Patriarca, e ricevuto Meduna a titolo di Gastaldia, e quel che è più importante la promessa di quel Prelato di dare in isposa al giovinetto Tolberto figlio di Rizzardo Leonardina figlia di Carlevario dalla Torre suo fratello (2).

· I Trivigiani ritirarono le loro truppe, e tutti attesero a risarcirsi de' danni passati ;4 poichè le differenze col Comune di Padova per la giurisdizione del fiume Botenigo eransi ridotte alle pacifiche vie forensi. Avevano incominciato queste querele al mar-20, quando i daziari Trivigiani aveano fermato una barca di legna di mercanti Padovani, che navigava per quel fiume (3). Sopra di esso pretendevano i due Comuni dominio, e proprietà, uno ad esclusione dell' altro. Ecco nata la contesa; la quale ne' tempi addierro sarebbesi decisa coll' armi, ma la vicendevole dipendenza da un' autorità superiore portò, che le differenze venissero desfinite colle allegazioni, e colle ragioni. Quest'è un avvantaggio reale, che

ri-

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.
(2) Il Documento fu stampato dal P. de Rubeis Monum Eccles. Aquileg. col. 860.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1148.

1330 risentirono le Città dandosi sotto il dominio di un Principe. Esposero i Padovani le loro ragioni (1), esposero i Trivigiani le loro (2); e di concorde volere si sospese intanto ogni atto di padronanza, sinchè dal tribunale de Principi venisse la decisione (3); ma essi erano impegnati in una guerra pericolosa, che tutta richiamano la nostra attenzione.

I Bresciani fuorusciti desiderosi di ritornare alla patria secero sì calde istanze a Massimo, che alla sine lo impegnarono a prender l'armi in loro disesa. Egli era giovine, e dotato di uno spirito guerriero, sicche non è maraviglia, se abbraccio con tutto l'animo l'occasione opportuna di entrare in campagna. Inoltre le promesse crano lusinghevoli, poichè non si trattava di meno, che di aggiunger Brescia all'ampiezza degli altri suoi stati. L'esercito su ben presto formato di milizie Veronesi, Vicentine, Trivigiane, Padovane, Bassanesi, Feltrine, Bellunesi, Cenedesi, e Coneglianesi (4). In due

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1148.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1149.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1154. 1155. 1156.

<sup>(4)</sup> A car. 98. di un libro della Cancelleria del Comune di Triv. segnato provisionalmente Riformazioni 1329. 1330. sotto il di 30. di giugno gli Scaligeri chieggono a Trivigi 200 slipendiari fore-starie ipsorum dominorum, qui sunt in Tarvisso, trenta cavalli de migliori della Città, e 50 balestrieri e fanti con armi a discrezione del Podesta giusta le forze del Comune. Furono questi spedi-

due parti lo divise Massino: di una diede 1330 la direzione a Marsilio da Carrara (1); il quale a' primi di giugno avanzossi ardito sulla riviera del Lago di Garda; mentre da un altro lato inoltrossi Massino col restante dell'esercito. Furono entrambi come due precipitosi torrenti, che scendendo dai monti superano le rive, e rovesciano, e seco portano tutto ciò che si para loro innanzi. S. Felice, Pulponazia, Puvignano, Gavardo, Gaido, e gli altri Castelli, che son presso al Lago, tutti cedettero al loro surore (2).

Le fiere discordie che bollivano fra i Cittadini di Brescia, non permettevano che si mettesse argine alle armi vincitrici del feroce Scaligero. Egli consumò tutto il luglio a scorrere, e saccheggiare liberamente il fertile e ricco territorio Bresciano (3). Finalmente si riscosse l'innato valore di quel guerresco popolo a tanto pericolo, e vedendo necessaria la comune difesa lasciarono da parte le private dissensione, e si compo-

ti, e li fanti furono 100, ed a questa gente su data la paga per 15 giorni. Nel numero de'cavalli trovo alquante delle migliori famiglie di Trivigi. Si vegga inoltre l'Anonimo Foscariniano, il Piloni, il Cambrucci ec.

<sup>(1)</sup> Cortus. Istor. Lib. V. Cap. I. Anonimo Foscariniano, Vergerio &c.

<sup>(2)</sup> Heliæ Capreoli de Rebus Brixianorum &c. Lib. VIII. in Thesauro Antiquitatum & Histor. Italiæ &c. Burmanni &c.

<sup>. (3).</sup> Gio: Villani Lib. X. Cap. 163.

quecento de' più scelti Cittadini alla difesa, e provvidero alle cose necessarie per la refistenza. Tutti i Guessi delle Città vicine aveano sollecitato i Bresciani a questa concordia, poiche vedevano, che la discordia portar li doveva necessariamente alla loro rovina; e quando seppero, che s'erano sinalmente acquetati, non mancarono con lettere ossiziose di congratularsi, e di esortarsi alla costanza, come secero in fra gli altri i Bolognesi, che de' Bresciani surono sempre amici (1).

Questa inaspettata unione imbarazzò alquanto i progetti de fuorusciti, e dello Scaligero. Si lufingavano entrambi, che il partito più debole aprir gli dovesse le porte,

onde

(1) La lettera de Bolognesse a Bresciani su dame copiata dagli Annali di Bologna del Negri, che mss. si conservano nella Biblioteca dell' Istituto delle Scienze di quella Città, ed è la seguente.

Honorabilibus & magnificis Presidentibus & dom. Civitatis Brixiensis tanquam fratribus amantissimis optatam letitiam, selicitatem, & salutem precantes Presidentes Bononiensis Civitatis. Intelleximus, amantissimi fratres, noviter sormatam esse inter vos pacem atque concordiam, quod tantum jucunditatis nobis attulit, quantum vobis muneris accidere poterat. Fuimus etiam semper vobiscum juncti amicitia, qua videmur communem experiri, & sustinere justum statum quemlibet. Quare vobis guatulantes vos hortamur, ut in hac animorum, & rerum concordia constantes esse veltis, in qua nuncessis, quia hocimodo, annuentibus superis, excellentiam nominis vestri eternam reddetis. Valete.

O T T A V O. 183

onde superare i più forti; e su tale spe-1330 ranza fondati non avevano preparato nè gli attrezzi necessarj, nè le genti sufficienti ad un assedio formale. Pensarono adunque di ritornarsene a casa per ripigliare la impresa a più acconcio tempo. La preda, che riportarono a casa su grande, e surono ricevuti in Verona a guisa di trionsanti, e

tra gli evviva del popolo.

Senonchè cotanta allegrezza ben presto s'intorbidò, essendo giunta la notizia, che i Bresciani alla partenza de' nimici usciti in truppa s'eran posti a ricuperare tutt'i Castelli occupati da Mastino. Affrettossi allora maggiormente lo Scaligero di mettere in piedi l'esercito, e rinforzarlo di genti, di munizioni, e di macchine militari. A questo effetto egli scrisse a tutte le Città della Marca Trivigiana, ordinando il maggior numero di soldati, che raccorre si potessero. Dalle memorie, che ci rimangono delle genti richieste, e spedite da' Trivigiani, si può a ragguaglio argomentare del numero di quelle, che furon mandate dalle altre Città; poichè essi gli spedirono cento e venticinque Cavalieri, cento cinquanta balestrieri, cinquecento pedoni, trecento guastatori, cento cinquanta carri per le vettovaglie, dieci maestri di falegname, e due di pietra (1). Da' Coneglianesi richiese Mastino cento buoni pedoni, la metà de' quali esser doveffe

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1161.

da guastare, ordinando, che per l'ultimo del mese d'agosto esser dovessero a Verona (1).

L'esercito intero si parti da Verona a' due di settembre, e condottiere anche a questa volta ne su il valoroso Marsilio da Carrara. L' impeto suo non sostennero le Castella Bresciane anche le più forti. Tutto dovette cedere alla forza dell'armi, ed al timore di andare incontro a mali maggiori. Egli scorre, e liberamente saccheggia ogni luogo dove l'ardor militare il trasporta, e mette a ferro e a fuoco tutt'i luoghi della riviera di Garda. Prende Patengola, la Rocca di Boarno, e tutte le terre di Valsabia; e ritornano tosto sotto la sua obbedienza que' Castelli, che erano stati ripresi dalle armi Bresciane. Non trovando egli nè opposizione, nè resistenza direttamente corse alla stessa Città .

(1) Il Signor Domenico dal Giudice copiò dal<sup>l</sup> archivio della Città di Conegliano la lettera di Massino ai Coneglianess, ed è la seguente:

Massinus de la Scala Capitaneus, & generalis dom. Verone &c. Bernardino de Scanabichis Pot. suo dilecto in Coneglano gratiam suam. Volentes ad Civitatem Brixie cum nostrogenerali & selici exercitu presentialiter equitare, mandamus tibi, quod incontinenti centum bonos pedites scalas eligi, & preparari, quorum sit medietas guastatorum cum armis, & instrumentis ad guastandum, & mittas eos nobis, ita quod die ultimo mensis hujus sint pro hospitio in Verona. Dat. Verone die XXIII. Augusti.

O T T A V O. 185

Città. Furon presitostamente i luoghi più 1330 vicini, e Brescia su cinta allora di strettissi-

mo assedio (1).

Mastino era rimaso a Verona per dar l'ultima mano alla pace colla Republica di Venezia, ed alla rinnovazione dell' antica alleanza. Egli promise di esser per l'avvenire fedele osservatore de' patti negli anni addietro stabiliti co' Veneti, e che non saranno aggravati que' popoli ne' distretti di Verona. di Padova, di Vicenza, e di Trivigi. Promise ancora di soddisfare tutti i danni, che i Veneziani avean sofferto da Cangrande presso il Bassanello, e ne' distretti di Padova e di Trivigi, i quali si facevano ascendere alla somma di trenta mila lire de' piccoli. All'incontro si obbligarono i Veneti dal canto loro, che niuna ostilità più si farà da Caminesi, ma che per le differenze, che intorbidavano l'amicizia degli uni e degli altri, dovrannosi scegliere degli arbitri a terminarle amichevolmente. L'istrumento di questa concordia, che inoltre parla moltissimo del sale, e de legnami, che dalle parti di Bassano per la Brenta eran condotti a Chioggia, e a Venezia, fu rogato nel palazzo ducale agli otto di settembre di quest' anno (2).

Ven-

(2) Ved. Doc. num. 1162.

<sup>(1)</sup> Cortus. Istor. Lib. V. Cap. I. Chron. Veron. Zagata Cronica di Verona pag. 70. Elia Capreolo de Rebus Brixianorum &c. Lib. VIII.

1330 Vennero in tal guisa gli Scaligeri ad afficurare la quiete nelle parti del Trivigiano, e non era piccola la faccenda per poter attendere con maggior forza alle cose di Brescia. Un' ombra di disgusto vi rimaneva dal canto de' Visconti; e questa pure si tolse col rinnovar l'amicizia con que Principi potenti, e spezialmente con Azzo, ad onorar le nozze del quale avea dato ordine. Mastino, che le Città tutte della Marca Trivigiana spedissero a Milano ambasciatori con ricchi presenti, e nobile accompagnamento (1). Disposte in tal guisa le cose parti Mastino col rimanente delle sue truppe, e giunse anch' egli al campo sotto di Brescia. Si diede di mano tostamente alle macchine da guerra, agli affalti, alle uccisioni, e non mai ebbero gli Scaligeri speranza così vicina di rendersi padroni di una delle più nobili, ed illustri Città d'Italia.

Era

(1) La consulta de' Trivigiani sopra quell' ambasciata è la seguente, che il Conte Vittore Scotti prese dagli atti del Configlio di quella Città.

Anno dom. milles. trecent. trig., Ind. XIII. die mercurii quarto Sept., Curia Antianorum &c., quid sit faciendum super litteris nuper missis dom. Potest, per magniscum dom. dom. Massinum de la Scala Civitatum Verone &c. dom., & Capitaneum generalem, in quibus inter cetera continetur, quod idem dom. Potestas mandare debeat ex parte ipsus domini nostri dom. Beraldino de Caserio, & dom. Guecelloni de Monsumo, quod debeant se preparare ad equitandum, quando idem dom. Potest. pro eis miserit cum quantitate equorum in ipsa littera

Era durato assai stretto l'assedio due mesi 1330 interi, quand'ecco discendere dalla Germania nel novembre Giovanni Conte di Lucemburgo e Re di Boemia, figliuolo del già Imperadore Arrigo VII. Appena si sparse in Lombardia, che questo Re era per porre i piedi in Italia, che i Bresciani formarono i loro disegni. Comprendevano già, che altro rimedio non v'era per essi, che accettare il giogo di qualche potente Principe, e perciò spedirono a questo monarca ambasciatori offerendo se stessi liberamente, e il dominio della loro Città, con un patto solo, che i Ghibellini dentro non fossero

contentorum causa cundi Mediolanum pro honorando magnificum dom.dom. Azonem Vicecomitem in sua curia nuptiali, & super modo inveniendi, & recuperandi mille & trecentas libras den. parv. necessarias in predictis juxta ipsarum litterarum

continentiam, & tenorem.

Dom. Gerardus de Baldachinis Judex Antianus Communis Tarv. consuluit quod dicti denarii recipiantur mutuo peripsum dom. Potest. a ser Ivano de Camino exactore collecte nuper imposite usque quo providebitur per ipsum dom. Potest., & Commune Tarv., unde possint recuperari, & restitui dicti denarii, cum subito habeant contenta in litteris dicti dom. adimpleri. Et quod predicti dom. Beraldinus, & Guecello per ipsum dom. Potestatem, & Antianos debeant informari ambasciata exponenda ipsis dom. nostris de la Scala super utilitatibus Communis Terv., & diffrictus, & quod littera specialis de fide adhibenda debeat eisdem dom. Beraldino, & Guecelloni fieri ipfis magnificis dominis transmittenda ex parte dici dom, Potestatis, & Communis Tarv. Fu presa.

1330 ricevuti (1). Questa infatti era l'origine di

quasi tutte le guerre d'Italia.

Era questo Re fermato in Trento, dove aveva intimata una dieta di tutti i Signori di Lombardia. Non si sa con quale titolo, e con quale diritto; ma un tal passo basta a farci vedere, che la sua venuta non su accidentale, ma bene premeditata. Egli accolse gli ambasciatori de' Bresciani co' segni della maggiore amorevolezza, ringraziandoli della loro benevolenza, e dichiarandosi prontissimo ad ogni loro bisogno. Promise tutto ciò, che avevano richiesto, ed assicurò la promessa con giuramento sopra l'altare di S. Apollinare, ed ivi firmò l'alleanza (2). Rimandò intanto quegli ambasciatori a Brescia con trecento de' suoi cavalli, e fece intimare a Mastino di non molestar quella Città, che era divenuta cosa sua.

La nuova inaspettata sorprese l'ambizioso Scaligero, che si videattraversato nel punto delle sue più vicine speranze. Ma egli non avea voglia allora di cozzarla con un giovane monarca potente da per se, e ardito per la parentela col Re di Francia, e per l'amicizia con Roberto Re di Napoli, e più sorte ancora a que' di per un matrimonio, che si diceva concluso tra Giovanni suo pic-

ciolo

(2) Elia Capreolo loc. cit.

<sup>(1)</sup> Elia Capreolo de Rebus Brixianorum &c. Lib. VIII. Bonincontro Morigia &c. nel Tom. 12. Rer. Ital. Scrip.

O T T A V 0. 189 ciolo figliuolo, con una figlia del Duca di 1330 Carintia (1). Mastino si ritirò dunque con

tutte le sue genti a Verona, dove lo aveva preceduto Marsilio da Carrara. La morte accaduta in settembre di Tisone da Camposampiero, che avea per moglie Cunizza sorella di lui, avealo richiamato dal campo in Padova, ove aveva assettato alquanto gli affari

Padova, ove aveva assettato alquanto gli assari ondeggianti di Tisone suo nipote pupillo (2).

Stabilite le condizioni co' Bresciani il Re Boemo parti da Trento, e nell'ultimo giorno dell' anno (3) arrivò con più di quattrocento cavalli, e moltissimi pedoni a Brescia, dove con eccessi di gioja su ricevuto. Que' cittadini a grande onore si recarono di averlo in loro protettore, sicchè l'atto solenne di dedizione fu fatto nel grande configlio a porte aperte, radunato nel di primo di gennajo dell' anno 1231. Finite le solite magnifiche 1331 cerimonie spedì esso messaggieri a Mastino per riavere le terre da lui tolte a' Bresciani. Fu d'uopo condiscendere, ma nella restituzione si tece Mastino un merito presso tutti gli amici Ghibellini. Ei protestò al Re Gio+ vanni, che non ad altro fine erafi mosso all' affe-

<sup>(1)</sup> Morigia Chron. Modoetiens. pag. 1160. Corio Storia di Milano ec.

<sup>(2)</sup> Cortus. Istor, Lib. V. Cap. I. Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(3)</sup> Cortus, Histor. loc. cit. La Cronichetta che va appresso alla Storia di Rolandino pag. 456. dice il di penultimo di decembre, il Corio a' 29,, 6 il Corte a' 22.

190 LIBRC

i fuorusciti Ghibellini, e che a questo patto egli è contento di restituire tutti i Castelli tolti. Giovanni stesso ne principi di speranze così lusinghevoli, non avea bisogno di romperla con un Principe vicino e potente; tanto più ch'egli si dichiarava di esser venuto in Italia per portar la pace, e la concordia fra tutti. Ei promise ogni cosa allo Scaligero; ed in tal guisa ritornarono i Ghibellini suorusciti alla patria, e le castella surono restituite. Questa condiscendenza gli partorì gran lode per tutta la Lombardia, ma in Brescia produsse de' mali essetti, come vedremo.

Intanto Azzo Signor di Milano corse tosto a visitare il Re Giovanni per rinnovar la buona amicizia stata tra l'Imperadore Arrigo VII. di lui padre, e la casa de' Visconti, e gli portò di molti regali (1). Corsero ancora a visitarlo gli ambasciatori delle Città di Reggio, di Mantova, di Verona, di Parma, e di Modena, e tutti con molti doni, facendo al Re nel tempo medesimo delle pienissime offerte, a' quali egli corrispose con grate accoglienze, ed onori grandissimi (2). La Città di Bergamo, che per

<sup>(1)</sup> Bonincont. Morigia Chron. Modoetiens. pap. 1161. 1162. Corio Stor. di Milano pag. 412.
(2) Corio loc.cit. Ghirardacci Storia di Bologna Lib. XXI. pag. 98. Muratori Annal. d'Ital. Corte Storia di Verona pag. 172. T. II.

le fazioni trovavasi immersa in una guerra gi- 1331 vile, credette che questo Principe potesse essere un buon medico per sanare le di lei profondissime piaghe. Gli spedi dunque ambasciatori anch' essa, e si sottomise al suo dominio nel dì 12 di gennajo, ed egli anche in quella città restitui la buona armonia e la pace. Fu seguitato l'esempio di Brescia, e di Bergamo da parecchie altre Città della Lombardia, persuase che quel Principe, il quale niuna parzialità mostrava per le pazze sette degl'Italiani, sarebbe un efficace rimedio de' loro mali. Crema, Cremona, Piacenza, Pavia, Vercelli, Novarra, Parma, Reggio, Modena, Lucca tutte a gara andarono a proclamarlo Signore, dandosi dal popolo innumerabili segni di trasmodata allegrezza; e se crediamo a Galvano Fiamma lo stesso Visconti nel di 8 di febbrajo per decreto del popolo Milanese a lui sotto pose Milano, e prese il titolo disuoVicario (1).

Sembra a dir vero cosa strana, e quasi incredibile, come per tutta Italia senza altro esame ognun prendesse inclinazione a questo Principe e Re straniero, e ognun si sottomettesse così di leggieri alla sua signoria.

Quan-

<sup>(1)</sup> Poggiali Storia di Piacenza Tom. VI. pag. 231. e segg. Bonincontro Morigia, Gazata, Galvano Fiamma, Giovanni di Bazano &c. Il Sabellico nella prima della sua seconda decade, e nell'ottavo della nona Eneide par che voglia dire, che fosse fatto anche Signore di Feltre, di Belluno, e di Ceneda, ma lo storico s'inganna, non essendo mai il Re Giovanni stato padrone di queste Città.

1331 Quando gli animi si riscaldano sì nelle buone, come nelle malvagie cose, non danno più luogo a mature, e giuste riflessioni. Tutti corron dietro alla cieca all'esempio degli altri, e il più delle volte senza saperne lo imperchè. Fu questo Re un fenomeno, che diede materia di molti discorsi ai politici, e agli ftorici di que' tempi, non avendone alcuno penetrato l'arcano. Pretesero alcuni, ch'egli fosse attaccato agl' interessi di Lodovico il Bavaro, e che per configlio e consenso di lui fosse calato in Italia a sostenere il partito de' Ghibellini (1). Altri vollero, che fosse venuto' come Vicario di esso Bavaro; opinione però insussistente, non apparendo, ch' egli abbia giammai usato di questo titolo. Alcuni altri lasciarono scritto, che quantunque Papa Giovanni con sue lettere publicasse, che quel Re di suo consenso non fosse entrato in Italia, e mostrasse di disapprovarlo, pure segretamente se la intendesse con lui, e sentisse piacere de' suoi progressi (2). Questi misteri non è agevole cosa ad intenderli, nè a spiegarli; ma sia com'esser si voglia questo Re formò in Italia con rapidissimi progressi una nuova formidabile potenza, mentre tutte le Città si figuravano sotto il di lui governo di vedere estinte le fazioni, e di godere i frutti di una soavissima pace.

FINF DEL TOMO NONO.

<sup>(1)</sup> Rinaldi Annal. Eccles. a quest'anno.

<sup>(2)</sup> Muratori Annali d'Italia.

## DOCUMENTI.

Num. DCCCCXXXIX. Anno 1320. 9. Marzo.

Sentenza di Guecello da Camino a favore del Comune di Primien re. Ex Historia Feltrensi Antonii Cambrucci Ms. lib. IV.

Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo, Indict. rertia, die nono intrante Martio in Feltro, in domo dom, Bartholomei qu. dom. Johanis Michaelis de Rombaldonibus, presentibus dom. Estore de Gandino Potestare Feltri , dom. Rombaldo milite de Romagno, dom. Ardisono milite de Serravallo, dom. Jacobino de Ronchono de Cremona Vicario in Feltro, & doin. Bartholomeo & Jacobo qu. dom. Johanis Sicherii de Rombaldis & aliis. Magnificus & excelfus dom. dom: Vecellus de Camino Comes Cenerenis, nec non Civitatum Feltri & Belluni Capitancus generalis & corum diftrictuum, Vifis, auditis, & diligenter examinatis instrumentis, privilegiis, juribus, & rationibus Comunis & hominum de Primerio, & habito ronfilio fapientum, volens fequi vestigia, & juris formam consueram, & antiquam dieti Comunis & hominum de Primerio, dedit plenum verbum omnimodam licentiam Jacobo Copola de Mezano, & Mario de Zasso de Franfagua Martiolis Comunis Primerii, & retipientibus & Ripulantibus vice & nomine totius Comunis & hominum de Primerio quod predicti homines de Primerio libere, & impune possint & Valeant capulare & palculare cum corum omnibus pecoribus, pecudibus, capris & bestiis in Felero & in omni diftrictu Feleri . in plano & monte annuatim, prout consueverunt per tempora preterita & antiqua, per tempora consucta perpetualiter a Festo Sancti Michaelis, & in antea ufque ad festum Sancti Georgii, solventes erbaticum consuctum antiquis temporibus Episcopatui, non obstantibus legibus, statutis, vel reformationibus Comunis.

Ego Vecelus not. de Casello de mandato magnifici & excelsi dom, dom, vecelis de Camino, ar de confilio sapientum scripsi & rogatus interfui.

Num. DGCCCXL. Anno 1320. 17. Settembre.

I Bolognefi Spedifcont Ambafriatori a Padova, a Ferrata, e al Papa per le novità inforse in Lombardia. Ex libro Provisionum Civitatis Bononiz signato B. pag. 161. 162.

Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo die decimo f:ptimo Septembris, Ind. tertia Confilium populi & maife populi Civitatis Bononie &c.

Item quod placet dicto Confilio &c. Cum per antianos & confules presentis mensis electi fuerint quatuor Ambaxatores , VIdeliget unus pro quolibet quarterio, qui ire debent in fervicium DOCUMENTI.

Comunis Bononie ad Civitatem Ferrarie & Palue pro quibusdam negociis Comunis Bononie explicandis, nec possit haberi pecunia pro folvendo els salarium secundum quod placuit disto Consilio providere & sirmare, quod pecunia habeatur pro solvendo sala-rium distorum ambaxatorum.

Item quod placet diéto Consilio &c. quoniam deliberatum suit per Antianos & coasules presentis mensis & certos sapientes ab cis electos, quod pro utilitate Comunis & populi Bononie & partis Ecclesic, & amicorum ipsus consideratis novitatibus in partibus Lombardie ad presens occurrentibus, quod ad Curiam Dom. Pape, & Dom. Legati mittantur solemnes ambaxatores, quid igitur placeat ipsi Consilio saperhoc, & non possit haberi preunia pro ipsorum salatio generaliter providere & sirmare.

In Reformacione cujus confilii &c. Item facto partito per di-&um dom. Capitaneum placet fuper posta que incipit! Cum per antianos & confules presentis mensis electi fuerint quatuos ambaxatores &c. taliter procedatur, videlicer quod dom. Capitan. populi possit & debeat cogere ipsos ambaxatores ad eundum ad Civitatem Ferrarie & Padue, qui ambaxatores habeant, & habere debeant pro ipforum falario pro quolibet d'e & quolibet ipforum quatraginta foldos Bononien. Et quod Dom. Johannes olim dom. Bartholomei de Castagnolo nune dominus & defensor averis Comunis & Official. Com. Bonon. fine prejudicio vel gravamine possit, teneatur, & debeat de omni pecunia & avere Comunis Bonon., que est vel erit penes eum quacunque de causa, dare & solvere sapientibus & discretis viris dom. Alberto de Arnafiis, Bartholameo de Sancto Alberto, Alberto de Butrigavis, & Bartholucio de Gozadinis ambaxatoribus Comunis Bononie in servitium predicti Comunis ad Civitatem Ferrarie & Padue pro XV. diebus ad rationem quinquaginta fold. pro quolibet ipsorum & quolibet die pro quindecim diebus, quibus ire & stare debent in dicta ambexeria centum viginti lib. Bonon.

Num. DCCCCXLI. Anno 1320. 27. Giugno.

Istrumento di pace fra Eurico Conte di Grizia, la Città di Trevigi, e Rizzardo da Camino, in vigor della quale rimane al Cinte liberamente la Sgnoria di Trivigi. Manutentrici di questa pace si rendono le due Città di Feltre, e di Belluno. Extat in Codice mutilo, quem vidit & exetipsit Cl. vit Carolus Fabrizio Utinensis.

Documentum acephalum ob defectum paginarum in Cedice.

Contra Dom. Comitem (Henricum Comitem Goritie), & Comune Tervisii predictos, vel subditos corundem, & quod per consequens Dom. Comes, & Comune Tervisii, & comnes corum districtuales, & subditi hoe eidem Dom. Rizardo de Camino, & suis servare similiter, & facere teneantur. Item quod omnia

DocuMENTI.

ominia Caftra, & omnes terre, posietiones, & jurisdictiones paz; trimonii ipsius dom. Rizardi, que & quas habet, vel de jure habere debet in fuis Comitatibus, seu consueverunt habere progenitores, & majores ipsius, & ipse videtur habere, ubique folemniter, & efficacitet eximantur., & liberentur , & exempta perpetuo, & liberata esse intelligantur, & fint per ipsum dom. Comitem, & Comune Tervisii ab omni jurisdictione . . . subjectione, & dominio quocunque, quam vel quod habuerunt, has bent, vel habere possent ipie dom. Comes, & Comune Tervisii . tam de jure, & de confuctudine, & de facto in ipfis Terris ; Castris, possessionibus, & jurisdictionibus ipfins Dom. Rizardi in ipsis suis Comitatibus, seu aliquibus corundem : de quibus omnibus fiant solemnia instrumenta, & privilegia de consilio sapichtum pro perpetua confirmatione exemptionis, & liberationis corundem. Et quod Dom. Comes, & Comune Tervisii dent operam bona fide pro posse, quod dom. Rex Reinanorum predictam exemptionem & liberationem confirmabit . Item quod ipfe dom. Rizardus habeat, teneat, & possideat terras; & Ca-Ara Sacilli, & Canipe cum fuis jurisdictionibus, & fortilitiis; ut'ad prefens habet, & tenet, & possidet fine ulla moleftia vel gravamine per ipsum dom. Comitem ; vel Comune Tervisit inferendis usque ad unum annum a festo Sancte Margarite proxime venturo completum, quo termino finito dicto dom. Cemiti ·libere relaxentur. Verumtamen de illis quadringentis Marchis solidorum, quas idem dom. Rizardus dicebat se habere debere ab eodem dom. Comite pro reftauratione dictarum terrarum, & Castrorum, & de illis quinquaginta Marchis ejusdem monete, quas idem doin. Comes dedit domino Guerelloni, dieit fe habere debere, & hactenus debuiffe fingulis annis al eo tempore citra, quo idem dominus Comes dedit dom. Guezelloni terras, & loca predicta, fletur, & remaneat arbitrio & definitioni dom. Beatricis Comitisse Coritie pronuntiande & definiende usque ad festum \$. Michaelis proxime venturi per ipsam. Item quod lo cum de Silva cum fuis Mansis, possessionibus & juribus omnibu tam de Bolpago, quam aliunde ad ipfum locum pertinentibus, feu ipfi dom. Rizardo, idem dom. Rizardus habeat, teneat possideat libere, & integraliter secundum quod dom. Rizardus, fuus patruus habebat, tenebat & possidebat in vita sua . Item quod ipfe dom. Rizardus habeat, teneat, possideat libere, & quiete omnes domos, manfos, & possessiones suas sitas in Civitate Tarvifii, & diffrien fpettantes eidem dom. Rizardo occafione sui patrimonii; & similiter omnes persone subiecte jurifdictioni ipfius dom. Rizardi, & Episcopatuum Feltri & Belluni habentes manfos & poffessiones in ipla Civitate Tervisit, diftricht ipfius habrant, & teneant libere , & quiete , & hee fine prejudicio juris alieni. & idem fint & fervetur hominibus & personis de Tervisio . & ejus districtu , & subditis prefati dom. Comitis Goritie in terris . & diftrictibus prefati domini Comitis Rizardi, & Episcopatuum Feltri & Belluni . Item quod

quod generaliter omnes amici & choadiutores, fervitores, & sequaces ipsius dom. Rizardi, & domus ejus, ac propinqui, & affines, & specialiter dom. Malforitus de Coderta, Rizardus de Opitergio, & Desideratus notarius libere restituantur ad gratiam dicti dom. Comitis, & Com. Tarvisii, & si qui ex ets banniti essent ipsius Dom. Comitis, & Comunis Tervisitorcasione guerre, & discordie predictarum preteritarum, & ipfe Rizardus quacunque de causa de bannis omnibus libere relaxentur, & absolvantur, & si qua bona eis, vel alicui corum accepta, vel occupata essent in dicta Civitate Tervisii , & districtu existentia per ipsum dom. Comitem, & Comune Tervisii, vel aliquam aiam personam eis & corum cuiliber, ficut nunc extant, libere restituantur, ita quod possint ea libere & pacifice possidere sine prejudicio juris alieni. Item quod omnes detenti hine inde a partibus relaxentur. Item quod dictus dom. Comes, & Comune Tervisii non permittent modo aliquo homines feu personas jurisdictioni ipsius Dom. Rizardi subiectas, & Episcopatuum Feltri & Belluni, & Sacili, & Canipe, nec corum bona, res & pofseffiones molestari, impediri, seu inquietari realiter, nec personaliter per aliques creditotes dom. Guezellonis de Camino eidem dom. Comiti subiectos pro pignerationibus concessis eifdem, vel aliter pro aliquibus debitis ipfins dom. Guezellonis; nec tenebit, nec teneri patietur in diftrictibus suis aliquos ipsi dom. Rizardo, vel suis pro predictis dampna facientes medio decentis termini ftatuendi, & deputandi per ipsum dom. Comitem infra quem per ipsum dom, Rizardum satisfieri debeat de predictis. Item quod si qua paeta, seu conventiones facte suisfent inter iplum dom. Comitem , & Comune Tervifii ex una parte, & dom. Guezellonem patrem ipfius dom. Rizardi ex alia, five inter partes, vel ab ipfis partibus, pro quibus attendendis hine inde pene alique promisse fuissent per predictas partes, seu per aliquas personas ipsorum nomine, & per alteram partium dici posset aliam partem de jure, vel de sacto penas aliqualiter incidisse, ex quo diceretur de jure ipsas penas per alteram partium peri posse, pene tales hujusmodi ad invicem remittantur, & pro remissis habeantur. Item quod dictus dom. Comes habita renuntiatione dom. Guezellonis debeat invefire dictum dom. Rizardum de omnibus feudis & rationibus feudorum, de quibus predecessores dicti dom. Rizardi investiti fuerunt a dicto dom. Comite, & a predecessoribus suis, & fecundum quod dicti dom. Guezello & Rizardus nunc habent , tenent, & possident. Item quod salvum fit , & reservatum eidem dom. Rizardo omne jus fuum, quod legitime habere debet in Advocatia Episcopatus Genetensis, si de jure apparebit . Item quod dignetur dictus dom. Comes diem, & Joeum affignare, quibus cum dom. Rambaldo Comite fiat ratio de co, quod recepturus reperiretur super bonis ei obligatis per ipsum dom. Guezellonem de Camino, & certos de Seravallo, qua visa dignetur dom. Comes predictus termino affiguando jubere, quod dom.

dom. Rizardus, & sui folvere possint, & debeant ea , que tenentur secundum formam instrumentorum ipsius dom. Rambaldi, in qua solutione percepti redditus, & recepti denarii compensentur. Item quod dictus dom. Comes, & Comune Tervisir nullo modo consentient, ner patientur, quod dom. Guezello' pater dicti dom. Rizardi in aliquo contrafaciat hiis, que dedit, & tradidit, ac promisit dicto dom. Rizardo filio suo tim in emancipatione, quam in donatione, & traditione bonorum pratrimonii, & jurisdictionum totius domus, de Camino factis per ipsum dom. Guezellonem dicto dom. Rizardo ejus filio . Et dicto dom. Guecelloni non prestabunt auxilium, vel favorem in predictis, vel aliquo predictorum, sed porius suo posse resistent; & obstabunt ipsi dom. Guezelloni, si quo tempore contrafacere attemptabit. Item quod omnes servitores, & subiectos dictidom. Rizardi, qui ei prestiterunt auxilium, consilium, & favorem ut ipse dominium domus de Camino pro exaltatione & statu domus ejusdem, idem dom. Comes, & Comune Tervisii suo posse protegent, & defendent. Item quod rogetur a predictis partibus dom. Patriarcha Aquilejensis, quod ei placeat cum predictis dom. Comite, & Rizardo convenire in aliquo certo loco ad majorem cautellam, & solemnitatem negotii, idem dom. Fatriarcha fibi si placuerit pro utroque sidejubeat de observandis, & adimplendis omnibus supradictis. Quod sive faciat ipse dom. Patriarcha, five non, predicta omnia & fingula nihilominus in. plena, & efficaci permaneant roboris firmitate. Que omnia & fingula susprascripta predictus dom. Comes omni modo, jure, & forma, quibus melius poteft, ac predicti Sindiei . &. Procuratores, & mandatum habentes invicem in omnibus nominibus. quibus fupra . . . . . ftipulatione, omni cestante exceptione juris givel ri, attendere, & observare inviolabiliter, & perpetuo promise ont sub penaviginti millium marcharum argenti, que totiens committur jquotiens fuerit contrafactum. Et pena commissa vel non, soluta vel non, omnia & singula predicta in sua semper permaneant firmitate. Renuntiantes partes predicte in omnibus & fingulis supradictis exceptioni doli mali, & in factum, impreffionis metus, simulationis, deceptionis, & omni juri alii per quod in aligno venire possent contra predicta, vel aliquod predictorum, nee non statutis, consuetudinibus, & reformationibus Consiliorum Civitatis Tervisii, & Terre Seravallis, & alterius cujuscumque loci. Pro quibus omnibus & fingulis attendendis, & observandis predicte partes omnia sua, & dictorum Communium bona spetiali pignori sibi invicem obligarunt. Constituentes se alter pro altero ea precario possidere, & dantes sibi invicem licentiam fine alterius judicis auctoritate ea proprio motu apprehendere, occupare & distrahere, usque ad plenariam satisfactionem omnium premissorum. Juraverunt quoque predicti dom. Comes, ac Sindici, procuratores, & mandatum habentes ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tactis scripturis in omnibus, quibus supra; omnia & singula predicta bona fide & sine fraude plene attendere & observare, & in nullo contrafacere, vel venire ullo unquam tempore, aliqua ratione vel causa, de jure vel de facto. In-Super Nobi les Viri dom. Vidolinus, & Bombarinus de Castello de Civ. Belluni ejusdem Civitatis, & hominum, & dom. Aynardinus de:" Luxia de Feltro Comunis & hominum de Feltro procuratores. & Sindici, & procuratorio & findicario nomine corumdem, fuprascriptis magnifico dom. Henrico Comiti, & Vicario, & dom. Jacobo de Bonomo judici, Sindico; & Procuratori; & findicario & procuratorio nomine Comunis & hominum Civitatis Tarvisi ex una parte, & Andreas qu. Case de Seravallo Sindicus & procurator, & findicario & procuratorio nomine dictorum dominorum Rizardi de Camino, & Confilii Comunis & hominum de Seravallo ex altera parte, & pro omnibus, quorum interest, vel poterit interesse recipientibus. & stipulantibus promiserunt fibi ad invicem folemniter, & tactis scripturis corporaliter juraverunt in animas suas', & hominum predictarum Civitatum Tervisii, Feltri, & Belluni dare omnem operam, quam poterunt, quod predicte partes supradicta omnia, & singula firmiter observabunt, & efficaciter adimplebunt', & si pro parte ipfius dom. Rizardi in aliquo contrafieret tempore vel modo aliquo, quod predicta Communia & homines Civitatum predi-Starum Feltri & Belluni toto corum posse eidem dom. Rizardo, & fuis sequacibus absque fictione aliqua obstabunt, & relissent, & eidem dom. Comiti & Comuni Tervisii efficaciter adherebunt, & eis prestabunt fideliter consilium, auxilium; & favorem toto poste corum contra predictum dom, Rizardum , & sequaces ejusdem. Et si per dictum dom. Comitem , & Comune Tervisii predictos contraficret in predictis, vel ipsorum aliquo, prefati de Civitatibus Feltri & Belluni predictis contra psum dom. Comitem, & Com. Tervisii in favorem in us dom. Rizardi hoc idem facient, & servabunt. Et hoc sub pers viginti millium Marcharum argenti per ipsos procuratores & findicos quo supra nomine in singulis supradictis capitulis solemniter promissa, que totiens committatur, & commissa inteiligatur, & possit cum effectu exigi ab ipsis Communibus, & corum hofinibus per partem observantem, quotiens per partem reliquam uerit contrafactum. Obligantes ad hoc omnia bona sua, & Comunium predictorum prefentia, & futura.

Ego Alexander qu. Vendrami de la Rayna imper ali auctoritate notarius dicte Paci, Concordie, & Conventionibus interfui, & rogatus a partibus supradictis scripsi, & in publicam formam

redegi, meoque signo & nomine roboravi.

## Num. DOCCCXLII. Anno 1320. 15. Luglio.

Decreto del Conte di Gorizia Vicario generale di Trivigi, con cui in wigor della pace sopraferittà dichiara libero da qualfo voglia giurifdizione, e spezialmente da quella di Trevigi, tutto le Terre di Rizzardo da Camino. Ex Codice supradicto apud Cl. virum Carolum Fabrizio Utinensem.

In nomine Domini nostri Jesu Christi amen . Anno a nativitate einsdem domini nostri Jesu Christi millesimo trecentesimo vigesimo, indictione tertia, die maztis quinto decimo Julii. in Civit. Tarv. in monasterio loci Sancti Francisci Ordinis fratrum minorum, presentibus nobilibus viris dom. Mino de Rechadelis de Bononia Pot. Terv., Federico de Hebrinftayn milite, & mareschalco infrascripti dom. Henrici Comitis Goritie, Savio Canonico Tergestino Vicario ipsius dom. Comitis, Vicardo de Petrapelofa, Tolberto Calza de Tervisio, Odorico dicto T. . . . sano de Janfrey, Jacobo de Cormono . . . . drigeto judice de Feltre, Bonagurio notario de Colealbo Civitatis Belluni , Henrico de Organo notario, difti dom. Comitis, Federico Mirigat notario ipsius dom. Comitis., Johanne notario filio Martini de Plumbino de Terviño , Avinderico Calderario de infra portam omnium fanctorum quadraginta de Tervisio testibus ad infrascripta vocatis specialiter & rogatis. Magnificus & excelsus dom. dom. Henricus Comes Goritie, & Titolis , Aquilejenfis , Tridentine, & Brixinensis Ecclesiarum dighissimus Advocatus nec non Civitatis Tervifii, & diftrictus auftoritate segia Vicarius generalis; cum diligenti inquisitione facta, & cognitione plene habita manifeste constiterit, ac etiam confter ipfi domino Comiti Goritie, & hominibus & Com. dicte Civitatis Tervifii , quod progenitores & majores Nobilis viri dom. Rigardi de Camino Comitis Cenetenfis, Civitatumque Feltri & Belluni Capitanci generalis tam in Terra Seravallis, Cadrubii, Crudignani, Fregone, Vallis mareni, earumque pertinentiis, quam in ceteris terris patrimonialibus distorum majorum difte domus de Camino, merum & mixtum imperium, jurisdictionem simplicem & plenam habuerint, ac etiam hodie ipse dom. Rizardus habeat, ipleque terre parrimoniales dicte domus de Camino, & homines, ac universitates carum pro se ipsis, & sibi tantum fue propria onera, suasque factiones, & contributiones de jure subire, & facere, & judicia exercere debuerint , nullius alterius hominis, vel Baronis, vel Civitatis jurisdictioni subire, & ideo nec ad corum onera, contributiones, vel factiones, vel etiam judicia iple parrimoniales Terre domus de Camino, vel corum homines fint de jure vocandi, licet interdum, vel potentia facti, vel vireute quarundam postatum predicte Terre, & homines corum per Com. Ter. contra . . . . oneribus, factionibus, contributionibus, & judiciis fint vocate, & diftricte, virtute & plenfeudi-

ne sue potestatis, & vigore arbitrii sibi dari per homines, & Consilium, ac homines Civitatis Tervisii, & Comune, & omni jure, forma, & modo, quibus melius & efficacius potest, ac etiam discretus vir dom. Jacobus de Bonomo judex, nec non providus vir Dandedeus notarius de la . . . . Cives Tervisini sindici & procuratores, & sindicario, & procuratorio nomine predicto ad infrascripta agenda specialiter constituti, ut de corum sindicatu patet publicis instrumentis feriptis manu dieti Joannis quond. Martini testis de Plumbino, exequentes formam pacis facte inter ipsum dom. Comitem Goritie, & Confilium; homines, & Com. dicte Civit. Tervisii, & dictum dom. Jacobum .judicem de Bonomo Sindicum, & procuratorem, ac findicario & procuratorio nomine pro els ex una parte, & nobilem potentem dom. dom. Rizardum de Camino Comitem Cenetensem , Civitatumque Feltri & Belluni Capitaneum generalem natum nobilis dom. dom. Guecellonis de Camino, ac homines & Com. Terre Seravallis, seu Andream qu. Case sindicum, & procuratorem, ac sindicario & procuratorio nomine dicii dom. Rizardi, Consilii, Com., & hominum de Seravalle, ut de ejus Sindicatu plene constat publico instrumento scripto manu Odorici notarii de Ursago ex altera parte, ut de dicta pace, & concordia constat publico instrumento scripto manu mei Alexandri de la Rayna notarii infrascripti, maxime, & specialiter super exemptione, & liberatione fiendis de omnibus Castris, Terris, possessionibus, & jurisdictionibus patrimonialibus ipsius domini Rizardi ab omni subjectione, dominio, & jurisdictione quibuscumque, quas habuissent, habent, vel habere possent dictus dom. Comes Goritie, & dictum Com. Tervisii in eisdem, secundum quod de predictis tractatur in tertio Capitulo posito, & inserto in pace predicta, cujus quidem Capituli tenor talis est: Item quod omnia castra, & omnes postessiones. & jurisdictiones patrimonii ipsius dom. Rizardi, que & quas habet, vel de jure habere debet in suis Comitatibus, seu consueverunt habere progenitores, & majores ipsius, & ipse videtur habere ubique solemniter, & efficaciter eximantur, & liberentur, & exempta perpetuo, & liberata effe intelligantur, & fint per ipfum dom. Comitem, & Com. Tervisii ab omni jurisdictione, subjectione, & dominio quocunque, quam, vel quod habuerunt, habent, vel habere possent ipse dom. Comes vel Com. Ter. tam de jure & de consuetudine, & de facto in ipsis terris, Caftris, possefsionibus, & locis ipsius dom. Rizardi in ipsis suis Comitatibus, seu aliquibus corundem, de quibus omnibus & singulis siant etiam publica inftrumenta, & privilegia de confilio fapientum pro perpetua confirmatione exemptionis, & liberationis corumdem: & quod dom. Comes, & Com. Tervisii dent operam bona fide pro posse quod dom. Rex Romanorum predictam exemptionem, & liberationem confirmabit, ipsamque pacem, & omnia & singula contenta in eadem, seu in capitulis contentis in ea in omnibus, & per omnia approbabit. De qua quidem pace &

contentis in ca constat ut supradictum est publico instrumento scripto manu mei ipsius Alexandri notarii de la Rayna ad instantiam & requisitionem tam dicti Andree qu. Case a predicte dom. Rizardo mandatum, & commissionem habentis pro suprascriptis, & infrascriptis gerendis, ac eriam procuratoris dictorum Consilii & hominum de Seravallo , quam disti dom. Comitis, & findicorum, & procuratorum dicti Confilii, Com, & hominum Tervisii. Absolverunt, exemerunt, & liberaverunt per expressum pactum, & remissionem omnia & fingula Caftra predicta, omnesque Terras, & possessiones ac jurisdictiones patrimonii ipiius doin. Rizardi, que & quas haber, vel de jure habere debet, seu consueverunt habere progenitores, & majores ipfins dom, Rizardi ubique in Comitatibus fuis ab omni fubjectione, jurisdictione, dominio, scu potestate, nexu, & vinculo omnium predictorum, que vel quos prefatus dom. Comes, & difti homines, & Com. Tervisii habent, habuissent, vel habere possent de jure, consuetudine, vel de facto in ipsis Castris, Terris, possessionibus, & jurisdictionibus aliquo jure, ratione, occasione, vel causa, ita & taliter ut in omnibus, & per omnia dicta Castra, Terre, possessiones, & jurisdictiones, ab omni jurisdictione, dominio, & factionibus, & oneribus ipsius dom, Comitis, Com. & hominum Tervisii amodo semper fint . arque perpetuo liberata, & exempta, five antecessores, & majores ipsius domus de Camino dicte Civit. Tervisii, Com. & hominibus ullo unquam tempore fuissent de facto, consuetudine, vel de jure obligati, vel aftricti, five per postas, five peralium modum vel factum. Que omnia & pingula cassa, vana, & inefficacia amodo semper esse debeant, & cassa ac vana, & inefficacia effe intelligantur & fint, & prorfus nullius valoris, roboris, vel momenti five ad agendum, five ad defendendum, ita & taliter ut in omnibus & per omnia dicte Terre, Caftra, possessiones, & jurisdictiones, universitates . . . . . carumque districtus domus de Camino, & ipse dom. Rizardus . . . . . . suique officiales sine contradictione vel molest. . . . . . vel impedimento aliquo juris vel facti tanquam liber . . . . . . . Pro multis insuper gratis servitiis, que prefatus dom. Comes pro comodo dicte Civit. Tervisii, suique dominii, nec non ipsa Civitas, populus & Com. Tervisii ab codem dom. Rizardo, suisque majoribus receperunt, nec non deo dante recipere poterunt in futurum, idem dom. Comes virtute omnis sue potestatis, ac predicti Sindici Tervifini nomine quo supra omni modo, jure, & forma, quibus melius & efficacius potuerunt, dederunt, tribuerunt, & irrevocabiliter concesserunt, ac etiam remiserunt , & renunt'ando recrediderunt predicto Andree pro iplo dom. Rizardo recipienti, & stipulanti, ac etiam sindicario nomine supradicto, nec non mihi Alexandro notario infrascripto tanquam publice & autentice persone recipienti & stipulanti pro ipso dom. Rizardo, suisque successoribus plenam & generalem immunitatem tam in personis, quam in rebus de

omnibus, & fingulis contributionibus, factionibus, oneribus, & muneribus, angariis, & perangariis, & mixtis, ita quod quando Tervisini singulariter, vel universaliter ad aliquod munus lingulariter, vel universaliter fiendum vocantur, in totum circa predictum Rizardum, ejusque successores, & omnes indifferenter personas in dictis locis commorantes hujusmodi strepitus conquiescat. Que omnia & singula contenta in omnibus & fingulis capitulis hujus contractus prefatus dom. Comes, & predi-Sindici nomine quo supra prefato Andree Sindico , & procuratori nominibus, quibus supra recipienti & stipulanti, & etiam mihi notario infrascripto tanquam publice & autentire persone recipienti, & stipulanti pro predicto dom. Rizardo, fuisque successoribus perpetuo, & irrevocabiliter attendere . & observare promiserunt, & corporaliter juraverunt ad fancta dei Evangelia tactis scripturis sub pena, & in penam viginti milfium marcharum argenti, que totiens committatur, & exigi-posit in singulis capitulis hujus contractus, cum, & quotiens fuerit contrafactum; qua soluta, vel non, predicta omnia & fingula semper in sua permaneant firmitate . Renuntiantes per pactum omnibus & singulis supradictis ex certa corum feientia exceptioni doli mali & in factum . . . . . . ex injusta causa, seu quod metus causa, vel impressionis metus . . . . . . . . . lentie . . . . . valis simulationis, & deceptionis enjusculmque. ac omni . . . . . . fingulari, speciali, vel generali, per quod in aliquo possent venire contra predicta, vel aliquo predictorum, nec non statutis, consuetudinibus, & reformationibus . . . . . Confiliorum Civitatis Tervisi, vel alterius cujuscumque loci factis, vel fiendis, & omnibus aliis beneficiis, & privilegiis impetratis, vel impetrandis sibi de jure vel de facto competentia bus, vel competituris, quibus aliquo tempore possent/ contra predicta, vel aliquod predictorum facere, vel venire de jure consuetudine, vel de facto per se, vel per aliam personam alia qua ratione, vel causa de jure, vel de facto. Pro quibus omnia bus & singulis attendendis, & firmiter observandis obligaverung predictus dom. Comes, & prenominati Sindici Tervisii sindica rio nomine quo supra dicto Andree , & sindicario nomine su pradicto omnia fua & dicti Com. & hominum Tervisii & diftris Aus bona presentia & futura.

Ego Alexander qu. Vendrami de la Rayna de Seravalle hiis omnibus & fingulis interfui, & rogatus feripfi, & in publicam formam redegi, meoque figno & nomine roboravi ex imperiali

auftoritate publicus notarius.

Num. DCCCCXLIII. Anno 1320. 13. Novembre.

I quattro Capitani che governavano Bassano a nome dello Scaligero assegnavo un termine ad una certa lite. Ex Tabulatio Divi Antonii Padux.

MCCCXX. Indictione tertia die tertio decimo Novembris Baxani presentibus Hendrigeto, & Martino not. de Piscatoribus , & aliis. Ibique dom. Guillelmus Judex & Assessor nobiliam quatuor Capitaneorum Com. Baxani, videlicet nobilis militis domini Bartholomei de Kovolinis, dom. Durelli qu. dom. Alberti, magittri Johannis Phisici qu. dom. Andree de Prato, & dom. Alberti de Charezatis constitutorum ad racionem faciendam, & regendam per Com. Baxani, locavit terminum inter Belinasium notarium qu. dom. Cajete de Cartilana procuratorem & procuratorio nomine dom. Francisce ejusdem uxoris, & filie qu. dom. Johannis qu. dom. Belengerii ex una parte agentem, & Pandolphinum merzarium ex altera se tuentem, videlicet quod fi dictus Pandolphinus vel aliqua alia persona vult uti aliquarătione vel conditione ne dom. Francisca filia qu. dom. Johannis qu. dom. Belengerii ponatur in tenutam & possessionem unius scquestri scripti per Franciscum &c.

Die vigesimo &c. coram vobis dom. Guillelmo Judice & Assessore dom. Capitaneorum constitutorum ad racionem saciendam, & regendam pro Com. Baxani, Bertramis de Scarsaburia de Padua &c. probate intendit &c. in questione &c. quam sibi movere videtur Belinasus notarius &c. Ego Granphion &c.

Num. DCCCCXLIV. Anno 1321. 10. Gennajo.

Lettera di Cangrande a' quattro Capitani che governavano Baffano, perchè facciano giustizia contro alcuni malfattori. Ex Archivo Civitatis Bassani.

In nomine Dei eterni Amen. Anno ejustem nativitatis millesimo trecentessimo vigessimo primo Indict. quarta, die dezimo intrante mense Januario in Baxano in Com. Palacio apud Camaram dom. Capitaneorum, presentibus Pasquale qu. dom. Marchexii, dom. Anthonio not. qu. dom. Gerardi, Johanne q. dom. Bartholomei. Ibique Jacobus qu. Viviani de Normaninis de Baxano apresentavit dom. Bartholomeo de Buvolinis, Durello qu. dom. Alberti, magistro Johanne Phissico, & Alberto de Chatezatis Capitaneis in Baxano pro magnissico dom. dom. Canegrandi de Isala Imperiali autoritate Civitat, Verone, & Vicentie Vicario Generali, & Capitaneo Unionis dominorum & sidelium Imperii Lombardie, unam litteram sigillatam cum sigillo presati dom. dom, Canis integro, & non corupto tenoris infrascripti. DOCUMENTI.

Canis grandis de la Scala Imperiali auctoritate Vicarius Ven toue, & Vicentie, & Capitaneus Unionis dominorum & fidelium Imperii Lombardie Nobilibus viris dom. Bartholameo, Duzello, magistro Johanni Phisico, & Alberto de Charezatis Capitaneis fuis in Baxano salutem, & amorem sincerum. Miramur quod juxta mandatum nostrum, & commissionem vobis per nos plene factam de malefactoribus, qui hominem interfecerunt Baxani justitiam fieri non fecistis; nam ih fienda justitia nulla est dis latio interponenda, cum plerumque dilatio impedimentum pres parat, & inducit. Igitur volumus, quod si eos quos captos ha-betis, inveniatis culpabiles, omni mora postposita justitiam ficri faciatis; ut alii fimilia facere terreantur exemplo. Proclamationes vero, officia, infignia, & alia, que fieri contingit in dicta Terra, non alio modo quam foliti eratis ante concessionem in nobis factam, fieri faciaris, sed solum juxta vestram consuetudinem agatis fideliter & bene ficut de vobis confidimus, & Spes ramus ad bonam custodiam vigillantes, donec vobis, quod erif in brevi de bono & idoneo Rectore studerimus providere, qui tune de intencione vestra sufultus omnia disponet in ordine fecundum quod melius videatur.

Dat. Verone die octavo Januarii.

Ego Ventura not. q. dom. Guidi faeri palacii rogatus supradictam lirteram exemplavi fideliter, nil addens vel minuens, quod sententiam muter, nisi forte puneta &c.

## Num. DCCCCXLV. Anno 1321. 20. Giugno.

Breve di Papa Giovanni XXII. a Rambaldo Conte di Collalso confolandolo della morte di Manfredo fuo figlio Vescovo di Feltre e di Belluno ucciso. Ex Ughellio Ital. Sact. T. V. col 161.

Dilecto filio nobili viro Rambaldo Comiti Tarvifino.

Joannes Episcopus servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Rambaldo Comiti Tarvisino salutem, & apostolicam benez dictionem. Accede, fili, ad fortitudinem cordis tui; & illud patientie virtute corroborans noftre confolationis afflatus, quibne te benevoli more patris alioquimur, sic devote inscipias, quod in tui pectoris intimis concepti doloris amaritudo dulcescat . Nosti enim fili, quod in vite presentis erumnis innumetis plene periculis nihil firmum, vel folidum, nihilque stabile reperitur. Sed quemadmodum viator follicitus qui ad locum cursitat deftinatum, modo per plana, modo per aspera graditur, sic fragilitatis humane conditio nunc prosperitatis letatus eventibus . & nunc casus adversos plenos doloribus experitur. Hoc enim interdum providentia divina permittit, & quandoque disponit, ut dum prosperitate adversitas, vel adversitatem prosperitas fequitur, humiliemur sub potenti manu domini in contritione f Eispiritus ad salutem, & que commissimus cognoscentes errata pres cedentis adversitatis in corde memoriam conservemus, Profecto, fili de flebili casu bone memorie Manfredi Feltrensis & Bellunensis Episcopi filii tui, quem nobis per tuas litteras intimasti; menti nostre causa multe turbationis evenit; tibique non solum de ipsius lamentabili subtractione compatimur, verum etiam de tam acerbi casus eventu ab intimis condolemus. Si enim, fili, veterum gesta recensens, & varios multorum casus in tua confideratione revolvas, meditationibus tuis patenter occurret, etiam culmina magnifica Principum repentini fulguris icibus calamitose subtracta, nonnullos gladiis insidiose necatos, multos propinatione veheni dolenter extinctos, innumeros prefocatos & quis, & inopinatarum ruinarum oppressione subductos. Nullus autem eft exemptus a talibus, net ille qui vivificat universes certum finem cum mortalibus pepigit, net eis certum modum exitus repromisit. Verum quia, fili, ad tue prudentie boditas tem multorum oculi diriguntur, quesumus compesce suspiria, dolorem abjice, ac triftitiam procul pelle, & animi tui virtutem, que consuevit esse constantior in adversis, confortationis robore muniens, nunquam in seculi hujus casibus consternaris, qu' lie cucurrerunt ab initio, fic & current, fed potius ne creatos ti tuo reddaris ingratus, quod eundem Episcopum ut licuit pro fue porestaris libertate subtraxit, quem tibi bum libuit, pro fola clementie sue liberalitate concessit, sibi gratiarum devotas referas actiones, quod eum talem gratie sue tibi largitas sprebuit, quem multi mestis deplorant animis, quod maturius quam expeditet, ut extimatur ipfis indigentibus eft premiffus . Sic is gitur, fili, prudenter hujus nostre consolationis persuasionibus acquiescas, quod ex te ceteris exemplum constantie circa talia prebeatur, & Nos qui plutimum in tua consolatione letabimur, tecum in resumptione letitie consolemur. Preterea, fili; in mas gnam tibi partem debet consolationis acredere, quod Nos, & Romana Ecclesia mater tua personam tuam sieut specialis filis gerentes in visceribus charitatis, sie tuum & domus tue since. ris zelamus affectibus incrementum; quod femper in votis gerimus ad promotionem illius, quantum cum domino licuerit, favorem apostolicum impertituri, super quo volumus, quod ad nos, cum videris expedire, cum fiducia plena recurras, illud a nobis ficut devotionis filius percepturus.

Dat. Avinioni XIII. Kal, Julii, Pontificatus noftri anno V.

Num. DCCCCXLVI. Anno 1321. 9. Luglio.

Testamento di Serravalle da Camino siglinolo del qu. Biaquino Conte di Ceneda, e padre di Bassisolle e di Rizzardo. Dall' archivio di S. Niccolò di Trevigi copiò il P. M. Federici de Predicatori.

Anno domini milles, trecentes, viges, primo, Indict. IV. die jovis nono mensis Julii Tarv. in contrata S. Joannis de hospitali in domo habitationis infrascripti domini Serravallis de Camino, presentibus magistro Hencelerio de Monte, Martino de Placentia phisico, qui nune moratur Tarvil., magistro Gerardo de Mutina phisico, qui nune moratur Tarv., Jacobo de Pagnano not. Tarv. Bartholomeo Calegari qui fuit de Padua nunc moratur Tarv. in domibus & stationibus infrascripti testatoris, Jacobo Burlato sartore de burgo Sancti Thomasii, Ozuchaelo Oppio de domibus & fossafionibus, qui moratur in burgo S. Marie majoris, Petro Sarrere de contrata S. Joannis de hospitali, Jacobino de Placentia, qui nune vero moratur cum predicto magistro Hencelerio phisico, Petro ferratore filio Antonii ferratoris de con. trata Sancti Joannis de hospitali. Dominico qui fuit de Forojulio, & nunc Tarv. moratur cum infrascripto ferratore, Gerarducio de Guantis de dista contrasta, Auliverio ejus filio teflibus rogatis, & ad hec specialiter convocatis & aliis. Nobilis miles dominus Serravallus de Camino filius qu, bone memorie nobilis militis domini Biaquini de Camino Comitis Cenetensis licet sit infirmitate corporis aggravatus, tamen sane mentis & bone memorie, & fincere dispositionis existens, considerans & eogitans gravia & acerba pericula mundi presentis, cum nihil fit certius morte; & nihil fie incertius hora mortis, nolens ab intestato decedere per nuncupationem tale suum testamentum condidit . In primis quidem animam fuam altissimo creatori , & matri ine Virgini Marie humiliter & deuote rocomendavit, & corpus suum juffit, & sepeliri' ordinavit ad Monasterium, & loeum S. Malgarete de Tarv. de ordine Eremitarum, Item juffit & dixit & ordinavit, quod fieri debeat per ejus heredes incontihenri post mortem dicti testatoris prope dictum locum Sancte Malgarete de Tarvisio una capella cum uno altare in dicta capella ad honorem & reverentiam B. Virginis Marie, & B. Joachini pro ejus anima & remissione suorum peccatorum. Item reliquit viginti soldos denariorum venetorum grossorum semper quolibet anno cuidam fratri fine prejudicio dicti monasterii. & loci S. Malgarete, qui continue celebret, & celebrare debeat, & officiare teneatur ad ipsum altare in dicta capella pro ejus anima & remissione suorum peccatorum. Item reliquit quadraginta foldos denariorum grofforum dicto monasterio & loco S. Malgarete pro ejus anima & missis cantandis. Item reliquit mille libras denariorum parvorum dandas & disponendas per infra**fcriptos** 

1.7.

seriptos suos commissaries pro ejus anima et remissione suorum. peccatorum, ubi melius iptis Commissariis videbitur convenire pauperibus & indigentibus miserabilibus personis. Item reliquir trecentas libras denariorum parvorum ad parvos monziterio & loco S. Marie de Nazarete de Venetifs de ordine Eremirarum proejus anima & remissione fuorum peccatorum ad complendamfuam domum nune de novo inceptam in dicto loco & monasterio dandas & folvendas per infrascriptos inos heredes tantum .... denarios grossos dominus Abbas de Sancto Georgio majori de Venetiis tenetur dare suprascripto testatori, seu dominus Petrus. ejus frater. Item reliquit quinquaginta foldos dengriorum venesorum grofforum fratribus monasterii Sancti Nicholai de Tarvifio de ordine Predicatorum. Item reliquit viginti soldos denaziorum venetorum grofforum fratribus monafterii & loci-Sancti Francisci de Tarvisio de ordine minorum pro ejus anima, Se remissione suorum peecatorum. Item-reliquit viginti soldos denatiorum parvorum pro unaquaque capella congregationis Civitatis Tarvifine pro ejus anima pro millis cantandis & celebrandis. Item reliquit trecentas libras denariorum parvorum monasterio de loco S. Pauli; Monasterio & loco de Arcella; monasterio & loco de S. Christina; monasterio & loco Sancte Marienove & monasterio & loco omnium Sanctorum de Civitato Tarvisina pro quoliber monasterio & loco pro missis pro ejus anima. Item reliquit decem libr. denariorum parvorum Ecclesiemajori Tarv. Sancti Petri de domo pro missis cantandis proejus anima. Item reliquit centum foldos denariorum parvorum hospitali Virginis Marie de Battutis pro ejus anima . & remisa fione suorum peccatorum. Item reliquit quadraginez soldos denariorum parvorum hospitali S. Marie de Betelem pro ejus anima. Item reliquit trecentas libras denariorum, parvorum jure institutionis domine Gaje silie ipsius testatoris, & uxori domini Bartholomei de Boatina de Sanguineo detractis de dotis trecentis libris denapiorum parvorum expensatis & promissis per ipsumtestatorem in una roba nunc facta de fearlato predicte domine Gaje ultra tres libras denariorum grofforum, quas folvit & dedir dictis dominis boatinis pro dicta roba facienda, & dotemfuam que est & dicit CC. quinquaginta libras denariorum parvorum, & in dicta dote, & de trecentis libris denariorum parvorum detractis dictis . . . . que in dicta roba expensari videbar, cam fibi heredem instituit, & voluit atque justit ipsam esse contentam pro sua legitima, & omni & quoliber alio jure, quod fibi competerer, aut de cetero competere posser in bonis & hereditate dicti testatoris. Item reliquit domine Thomasine filie sue, & uxori domini Valentini de Fonto dotem fuam ea . . . . feptingentam librarum denariorum parvorum , & ultra dictam dotem, ut per instrumentum jure institutionis, ducentas libras denariorum parvorum, per dominum Valentinum filium qu. domini Francisci de Fonto Andrea de Alberedo not, scriptum per Bartholomeum Dominici de Resio in mila Tome 1X.

BOCUMENTI.

lesimo trecentesimo decimo septimo , Indict. XIV. die Vonetis XVIII. Novembris, ut etiam unum aliud instrumentum, ducentarum librarum denariorum parvorun , Item reliquit domine Catharine uxori fue, & matri infrascriptorum suorum heredum duo millia libras denariorum parvorum computatis in dictis duobus millibus dore, que est octingentarum & vigintiquinque. librar. denar. parv., si ipsa suerit in concordia, & si vixerit bona, casta, & honesta. Item reliquir viginti soldos denario. rum grofforum Jacomino ejus domicello, qui fuit de Trento ... Item reliquit viginti solidos denariorum grossorum Bete ejus puelle & servitrici . Irem reliquit decem folidos denariorum grossorum domino fratri Gabrieli de Camino priori S. Nicolai de Tarviño Ordinis Predicatorum. Item reliquit decem solidos denariorum grossorum domino fratri Rainaldo de Sancto Zeno-, ne loci Sancte Malgarite de Tarvisio, & fratri Zaneto de Valle, dubladinis ejusdem ordinis Eremitarum. Item tres solidos dena. riorum grofforum fratri Leonardo de Corrado de S. Nicolao Ordinis Predicatorum. Item reliquit mille libras denariorum parvorum pro male ablatis. Item reliquit quingentas libras denariorum parvorum pro male ablatis certis ad providendum duodecim pauperes & miserabiles personas amore dei & reverentia duodecim Apostolorum. Item reliquit decem solidos grossorum Contadine filie Gerarduci de Guantis, quando nubet . Commisfarios suos voluit & legit dominum fratrem Gabrielem de Camino nune priorem Sancti Nicolai de Tarvisio Ordinis Predicatorum, dominum fratrem Rainaldum, de Sancto Zenone Priorem Sancte Margarite, supradictam dominam Catharinam eius uxorem in Civitate Tarvisina, & in Civitate Venctiarum suos commissarios elegit dominum Gregorium Dolfinum, dominum Johannem Michaelem de Sancto Cassiano, & dominum Marcum Maurocenum honorandos cives Venetos; in omnibus aliis fuis bonis filios suos dominos Batifolum & Riciardum sibi heredes equaliter instituit, & hoc voluit, dixit, ordinavit effe fuum ultimum testamentum &c.

Ego Andreas de Alberedo Tarvifine diecefis facri palatii & imperiali auftoritate notarius feripfi &c.

Num. . . . , Anno 1321. 5. Agosto .

Comandamento del Conte di Gorizia Signor di Trevigi per esecuzione di certe lettere, con ordine di non dover sar cosa alcana contraria alla pace e a patti fatti fra esso Conte, e Cane dalla Scala, Ex schedis cl. viti Joannis Baptista do Rubeis.

Anno domini millessmo trecentessmo trigessmo primo Ind. IV. die Jovis quinto August, presentibus domino Savio Vicario infrascripti domini Comitis, domino Thoiberto Casza, Montanario de Ravagninis, Joanne de Maunico not, & aliis. Dominus

DocuMenti. Henricus Comes Goritie & Tiroli, ac Civitatis Tarvisii pro res gia majestate Vicarius generalis commiste domino Bernardo de Presolis Vicario dom. Phebi della Turre Pot: Tarv. recipienti pro fe, & aliis suis soeils judicibus dichi dom. Potestatis, quod debeagt refminare & definire quendam processum factum occasione quarundam litterarum spretarum per neraciony de barglago eldem missatum ad petitionem Trivisii de Falcedo procuratoris Ubertini ejus fratris per dom. Zanetum olim Poteft. Tarvifii in quibus inter cetera continebatur , quod ipfe neracins debetet dare & restituere duos boves, five unum par bobum dicto Trivisio procuratorio nomine predicto, ne conflat in processu feripro per Bareholomeum de Coneglano olim norgrium maleficii, secundum quod eis de jure videbitur, non obstantibus aliquibus litteris eidem dom. Potestari & judici ejusdem dom. Poteffatis miffis ex parte dicti dom. Comitis . Intelligendo tamen dictus dom. Comes, quod non faciant contra pacem & pacta facta inter ipfem dom. Comitem ex una parte & dom. Canem ex altera.

Actum in loco frafrum minorum de Tarvilio, in loco ubi

## Num. DCCCCXLVII. Anno 1321/25. Agosto:

Testamento di Beatrico siglia di Gerardo da Camino, e moglie di Enrico Co. di Corizia e del Tirolo Capitan generale di Trea viso: Ex Atchivo Conventus S. Nicolai de Tatvisio O. P.

In nomine domini noftri felu Christi amen. Anno dom. millesimo trecentesimo vigesimo primo, Indict. quarta, die martis vigesimo quinto intrante Angusto, presentibus dom. Phebo de la Turre de Mediolano porestate Civit. Tarv. dom. Articho de Piambigo, dom. Pregogna de Spilimhergo, dom. Nicolao de Rubeo judice, fratre Zano de Bellano ordinis minorum, fratre Jacobo de dicto ordine minorum, dom. Savio Canonico de Trieste, magistro Hénéellino de monte martino phisico, Zanobio sive. Antonio de Cornechinis de Florencia, qui nune moratur Tarv. in contrata S. Joannis de Hospitali, Philippino de Madiis de Médiolano, qui nune moratur Tarv. in contrata S. August. & aliis pluribus testibus ad hoe specialiter vocatis & rogatis. Nob. dom. don. Beatrix qu. nobilis & egregii militis bone memorie dom. Gerardi de Camino Comitis Cenete, & uxor nobilis & magnifici dom. dom. Henrici Comitis Goritie & Tirollis, advocati Ecclesie Aquilejensis . & Briffinenfis, ac auctoritate regia Vicatius Civitatis Tarvifii , & districtus, per dei gratiam egra corpore , tamen sana mente nolens ab intestato decedere tale per nuncupationem ordinavit ar justit sum testamentum coram me notario, & testibus sua prascriptis simul audientibus, & videntibus, & rogatis, ad hoe specialiter vocatis, ita dicens : In nomine Dei patris omnipos

DOCUMENTI.

tencis ordinavit corpus suum sepeliri in Ecclesia S. Francisci. ordinis minorum de Tarvilio in archa qu. dom. Gerardi de Camino eius patris, & qu. dom. Rizardi ejus fratris, ordinat & disponit ad diftum locum fratrum minorum centum marchas de soldo, pro quibus fratres dicti loci teneantur, & debeant omni anno annuatim facere, & dicere, & celebrare annualem, & trentesimum pro anima sua, & rogare deum pro anima sua, & fuerum parentum . Irem reliquit & legavit ordini & conventui Predic. S. Nicolai de Tarv. quadraginta libras denariorum parvorum. Item reliquit, & legavit Ordini & conventuifratrum heremitarum de S. Margarita ducentas libras denariorum parvorum pro missis & officiis celebrandis pro anima fua & suorum . Item reliquir monatterio Sancti Pauli Civit. Tarv. quinquaginta libras dena- . riorum parvorum pro anima fua, ut teneantur rogare deum pro anima sua & suorum. Item reliquit monasterio dominarum de la cella de Tarvilio quinquaginta libras denariorum parvorum, ut teneantur rogare deum, & divina celebrare pro anima fua & suorum. Item reliquit monasterio dominarum Sancte Christine de Tarvisio quinquaginta libras denariorum parvorum, ut teneantur rogare deum pro anima fua & fuorum . Item reliquit monasterio dominarum de Sancta Maria nova de Tarvisio quinquaginta libras denariorum parvorum, ut teneantur rogate deum pro anima sua, Item reliquir monafterio dominarum omnium Sanctorum quinquaginta libras denariorum parvorum, ut teneantur rogare Deum pro anima fua. Item reliquit loco fratrum minorum de Coneclano quinquaginta libras denariorum parvorum pro miffis & orationibus dicendis pro anima sua, & suorum. Item reliquit monasterio dominarum de la cella de Coneclano quinquaginta libras denariorum parvorum, & tencantur rogare deum pro anima fua & fuorum. Item reliquit monasterio dominarum Sancti Anthonii de Coneclano quinquaginta libras denariorum parvorum, ut teneantur rogare deum pro anima sua & suorum. Item reliquit fratri Gabrieli suo fratri de ordine predicatorum centum marchas de soldo. Item legavit loce fratrum minorum de Goritia tantum quod duo fratres posint perpetuo vivere, & stent in dicto loco, pro missis & orationibus dicendis & celebrandis pro cjus anima, & suorum parentum, & boc debeant habere de parte usufructuum terrarum, & possessionum Sancte Marie de Scibinico de foro jullio. Redditusvero dictorum usufructuum dictarum terrarum & possessionum de Sancta Maria de Scibinico reliquit loco fratrum predicatorum-& minorum, & loco dominarum de la cella : & loco dominarum Sancti Pominici de Cividato Austrie equaliter, & hoc ufque quo dom. Comes Henricus ejus maritus dederit supradictis ordinibus quantitatem pecunie, pro qua ipsa domina Beatrix comitissa dictam possessionem emit. Item reliquit monasterio dominarum Sancti Georgii de apud Civitatem Austrie quinque marchas de foldo, ut teneantur rogare deum pro anima fua'. Item reliquit monasterio dominarum Sancti Blasii apud Glemo-

DOCUMENTI. quinquaginta marchas loco fratrum minorum de Goritia ultra id quod superius dixit. Item reliquit nobili & egregio militi Comiti de Cenera dom. Guecelloni de Camino ejus fratti quattuot mille libras denariorum parvorum, de quibus vale ipium efie contentum pro legitima, & de omni quod petere, seu requirere posset dom. Comiti Henrico occasione dicte domine Beatricis ejus herede. Item reliquit Conice ejus domicelle centum l'bras denar, parvorum, Item reliquit Dramote de Coltano demiceile fue centum libras denariorum parvorum : Item reliquit Margatite filie Quinti domicelle sue centum libras denariorum parvorum. Item reliquit dom. Gualdau de Traburch domicelle fue, que hunc venit ad standum cum ea quinquaginta libras denariorum parvorum. Item reliquit Isabet domicelle sue uxori sui fartoris centum libras denariorum parvorum. In omnibus autem suis bonis mobilibus & immobilibus , corporalibus & ineorporalibus, juribus & actionibus, presentibus & futuris magnificum dom, Comitem Heftricum Goritic & Tirolis fuum matitumt fibi hercaem inftituit, & fideicommiffgrium , & executo. rem omnium supradictorum; cum hac conditione, quod fi fine legitimis liberis ex se descendentibus decederer, dicit & ordihat; ottod diftus dom. Comes teneatur, & debear; & ipfum rogat, quod fic ei fatere placeat, videlicet quod totum redditum fudrum bohorum pro anima dieti domiti Comitis, & diete domine diftribuant prouf dieto dom. videtur effe diftribuendum. Et hoc voluit, juffte, & ftatult, ut fit fuum ultimum testamentum , & fuam ultimani voluntatem ; & fi non posset valere jure testamenti valeat jure Codicillorum , vel euluslibet alterius ultime voluntatis. Et voluit hoc nuncupativum feu hane ultimam volufitatem omnibus aliis testamentisvel ultimis voluntatibus hine tetro factis, & tain factis, quam de ceteto faciendis prevalere. Actum Tarvifii in contrata 3. Augustini in domo habitata per dictum dominum, & dominam Cemitissam .

Num. DCCCCXLVIII. Afino igar. 16. Novembre.

Sententa di Samaritana telitta di Tolberto da Camino tutrice di Biachino suo figliuolo, fatta in materia feudale giusta il consulte di due Detteri. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi fidmine Amen. Super eo quod queritur, & in dubium revocatur videlicer Jacobus qu. Zardini de Brugneria , & Zardinus qu. Berete filius qu. dom. Zardini habeant inveftiri per heredes qu. dom. Tholberti de Camino, seu corum tutores de feudis terrarum, & possessionum, de quibus fit mentio in infrascriptis instrumentis, videlicet uno scripto per Guecellum notazium in MCCXXV. Indictione XIII. die XIII. exentte Marrio, &

alio scripto per Romanum de Fagaredo notarium in MCCLXIV. Indict. VII. die Jovis ultimo Januarii. Visis dictis instrumentis. & aliis instrumentis investiturarum fattarum de dictis terris & possessionibus in persona dicti Jacobi , & aliorum anthecessorum & Zardini, quod fuerunt heredes, & inftrumentis requifitionum diftarum investiturarum faftarum per diftos Jacobum , & Zardinum de tutoribus heredum qu. dieti dom. Tholberti infra legitimum tempus, & su er predictis deliberatione habita diligenti, Christi nomine invocato de cujus vultu resta procedunt judicia, consulendo dicimus nos Regempretus de Brayda, & Thomasius de Gaulello Judices habere fieri investituram de dictis terris & puffessionibus perdictos heredes, seu corum tutores in personas dictorum Jacobi, & Za dini, salvo omni alio jure dicis heredibus competenti occasione dictarum possessionum , & iplis possessionibus, Unde nos Samaritana uxor quondam Nobilis dom. dom. Tholberti de Camino comitis cenetenfis tutrix. & generalis administratrix Dom. Biachini filil nostri, & fili, & heredis quandam dicti dom. Tholberti ex vigore noftre jurisdi-Ajonis, & dicti filii nostri competentis nobis in hac parte fedentes pro tribunali secuta formam dicti consilii dicto rum Sapientum, sic pronunciamus, & condemnamus, & fentiamus ut in ditto consilio conftat. Lecta, & publicata fuit dicta fententia ter in contrata S. Bartholomei in domo dom, Aldrevandini de Beraidis nunc habitata per ipsam Dom. Samaritanam per me Gualperrum de Seraphino notarium, & officialem ipfins Dom, Biachini, in MCCCXXI. Indict. IV. die Lune XVI. Novembris presentibus dom, Regemperto de Brayda Judice, Parusino de arena notario, Zanutello de portu Ruffalletto, Ziraldo qu. Blanchi de fac. . . . . & aliis , & hoc presente dicto Zardino notario suo nomine, & nomine & vice difti Jacobi laudaverunt, aprobaverunt, & ratificaverunt dictam fententiam. Et ibidem in continenti prefata dom. Samaritana nomine supradicto investivit ad rectum, & legale Feudum fuprascriptum Zardinum notarium recipientem suo nomine & nomine & vice dicti Jacobi notarii. & eins heredum de infrascriptis terris, & possessionibus , vide. licet &c.

Num. DCCCCXLIX, Anno 1322, 27, Maggio,

Eleziane de Savi nel Configlio di Trivigi per difaminar cerei la.
gni de Veneti, per cui vi era aperto un Trattata, Tratta dal
Cod, documenti Trivigiani Co, Scotti N. 6.

Congregatis Sapientibus Dom, in Ecclesia S, Augustini coram monifico, & porenti dom, dom. Goririe, & Tirolis Comire, & Civ. Ter. & districtus pro Regia majestate Vicario generali, proponit idem Dom, Comos petens sibi consilium exiberi quid facien.

faciendum sit, & tacere habeat super eo quod per trastatores, qui trastant inter predictum dom. Comitem, & Com. Ter. ex una parte, & Comune venetiarum ex altera exponant, & dicunt quod per dictum Com. Venet, terminus trastatus est propogatus usque ad unum mensem venturum, incipiendo XVI. mensis presentis. Predicti Sapientes unanimiter, & concorditer consentu & auctoritate dicti Dom. Comitis elegerum infrascriptos Sapientes ad videndum, providendum, & examinandum Capitula lamentationum, que sacte sund sibi melius videbirur pro honore dicti Dom. Comitis, & Com. Ter., & quidquid per eos visum suerit, & reducatur ipsi Dom. Com. & secundum quod ei placuerit, ita procedatur.

Dom. Rizolinus de Azonib.
Dom. Berardinus de Caferio
D: Jo. de la Vazola
Ser Uguzonus de Pagnano

Num. DCCCCL. Anno 1322. 20. Giugno.

Privilegio di esenzione concesso da Guecellone da Camino Superiore ad Usbrigezio Fassamentone Nobile da Conegliano. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co: Scotti N. 6.

In Dei nomine amen. Anno Dom. MCCCXXII. Ind. V. die XX-Junii in Puzolo Monasterii S. Marie de Folina, ante Cameram Dom. Abbatis Foline presentibus Dom. Fratre Nordio Abb. dicti Monasterii, Rambaldo milite de Romagno, Gaecello da Romagno, Biachino naturali de Camino, Sperante Notario de Castro, Riginzundo, Manfredino de Mutina; & Precantino Domicellis infrascripti Dom. Guecellonis, & Hendrico de S. Baldo, & aliis pluribus testibus ad hec specialiter convocatis, & rogatis. Magnisieus, & potens vir, & Dom. Dom. Guecello de Camino, inclitus Comes Cenetenfis filius qu. nob. dom. Gerardi de Camino, de gratia spetiali, & de sue plenitudine potestatis, & meri, & mixti imperii, quod sui antecessores habuetunt, & munc habet ipse Dom. Guecello in omnibus terris fuis, immunitatem munerum, & onerum usualium, & personalium concessir, & dedit perperuopro se, & suos heredes, Nob. viro Dom. Usbrigerio de Faxamentonibus filio qu. nob. viri Dom. Lambertini de Coniglano habitatori in terra Collis subjecta pieno jure ipsi Dom. Guerelloni de Camino, videlicer, quod iple Doin. Usbrigerius per fe, & fuos heredes, & omnes habitatores fuos tam presentes, quam futuros perpetuo fuper manfos, & possessiones ipsius Dom. Ufbrigerii habitantes infrascriptis (sic) munera, & onera realia, & personalia subire non teneantur. Promittens ipse Dom, Guecello per se, & suos heredes spsi Dom. Usbrigerio pro se, & suis heredibus stipulanti ipsam immunitatem, & gratiam perpetuo firmam

## Decumenti.

. 24 Armam, & ratam habere, & tenere, & non contrafactie vel venire per fe, neque per aliquem, verbo, vel opere, sub pens mille librarum denariorum Venetorum parvorum , folemni ftipulatione promiffa, cum refectione damnorum, vel expehfarum, ac interesse litis, & extra, & obligatione omnium bonorum ipfius Dom. Guecellonis presentium, & futurorum, & dicta pena foluta, vel non foluta, rata maneant omnia in hoc contractu appolita, & contenta. Manti autem, & postestiones funt infra-Scripti. In primis unum Mansum jacentem ad plebem S. Floris rectam per l'etrum de Pallado, item unum mansum jacentem in Collice rectum per Dom. Adiletam de Collis de Bozo: item unum mansum jacentem in Collis rectum per Atticum; itein unum manium jacentem in Collis rectum per Petrum de Monte: item duos Mansos jacentes in Collis rectos per Joannem de Saliso: item unum Mansum jacentem in Collis rectum per Ottenellum e item unum mansum jarentem in Collis rectum per Getum : frem unum manfum jacentem in Collis rechum per ..... item unum manfum jacentem in Collis rectum per Simeonem ? item unum manfum jacentem in Collis rectum per Joannem q. Fabii: item unum mansum jacentem in Castro Reginzudo rechum pro Bertoldum de Meraledo; item unum mansum jacentem in Castro Riginzudo rectum per Dominicum de Capris : item unum mansum jacentem in Flanzano rectum per Matchetum: item unum mansum jacentem in Forminica rectum per Joannem de Ayquana, cum omnibus suis juribus. & rationibus ad dictos manfos, & possessiones integre pertinentibus, & spe-Stantibus. Et quod de cetero dictus Dom. Usbrigerius, ncc fui heredes, nec habitatores sues tam presentes, quam futuros non graventur, acc in aliquo molestentur, ut superius plenarie scriptum eft.

Ego Gabriel Not, de Foro Civitatis Belluni Sac. Pal. hiis o.

mnibus interfui, & rogatus scripsi, & roboravi.

# Num. DCCCCLI. Anno 1122. 20. Giugno.

Facoltà concessa a certi trattatori ch' etan in Venezia d' accors dare certi punti fino allora discus, e di partecipare al Comune que'che proposti fossero di nuovo. Tratta dal Cod. documenti-Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Sapientibus egregiis Dom. Dom. Henrici Goritie , & Tirolis Comitis, & Civit. Ter. & districtus pro regia majestate Vicarii generalis de ipsius mandato in Capella palatii Comunis congregatis ad consulendum super facto tractatus Venetiarum narrato ipsis (sic ) Ambax. per Dom. Berardinum de Caserio ambaxato. tem, & tractatorem ipsius Dom. Comitis, & Com. Tet. Dom. Rizolinus de Azonibus consulendo dixit, quod per se, & di-Aos sapientes laudetur, & aprobetur omne . & quidquid faetum est huc usque, & tractatum, & desnitum per dieum Dom. Berardinum, & suos socios. Et super capitulis, super quibus mon est definitum ipse Dom. Berardinus, & socii redia re debeant Venetias cum tractatoribus Venetiatum, & super ipsis Capitulis non definitis debeant definite, secundum quod sibi melins videbitur expedire pro honore dicti Dom. Comitis, & Com. Ter. Et quod si de novo aliqua alia capitula porrigea rentur per tractatores Com. Venetiatum, quod tunc ipsa Capitula, sive exemplum sipsorum Capitulbrum debeat reduci coram ipso Dom. Comite. Et postea quidquid ipsi Dom. Comiti placuerit obtineat sitmitatem. Quod sirmatum suit per dictos Sapientes concorditer nemine discrepante, qui sucrutu ultra XVIII. Sapientes:

Num. DCCCCLII. Anno 1322, 1. Agosto.

Il Vescovo di Ceneda rinnova l'investisura de' feudi a Guecello da Camino. Ex ms. Cenetensi.

In Christi nomine Amen. Anno ejusdem milles, trecentelimo vigesimo secundo, die primo mensis Augusti, presentibus Gualfredino Canonico Cenetenfi, presbitero Odorico Archidiacono, Manfredino de Ronzonis de Civirate Belluni , Jacobo de Bibano, Ravarino milite de Verona, Joanne ordinis fratrum Herea mitarum S. Augustini, Zampaulo Canonico majoris Ecclesie Cea nerensis, Adalgerio de la Turre de Cenera milite, & allis pluxibus. Cum magnificus & nobilis miles dom. Guecello de Camino filius qu. dom. Gitatdi de Camino, Capitaheus generalis Feltri & Belluni alias fuisset iple; & predecefores sui a predecessoribus venerandi in christo patris dom, fratris Francisci de Bononia Episcopi Cenerensis & Comitis de toto Comitatu superiori ad rectum & legale feudum, & maxime per reverendum in Christo patrem dom. fratrem Franciscum erdinis predicatorum de dicto Comitatu superiori, itt patet publico documento scripto manu Petri de Cavexago, qualiter dictus Venerabilis pater zam dictum dom. Vecellonem, quam etiam dom. Rizzardum fratrem predicti dom. Guetellonis de Camino de Comitatu supeziori in milles, trecentes, primo, indictione quartadecima, die vigesimo quarto Novembris, investivit, ut puta de Castro Serzavallis, de Castro Vallismarchi, de Castro Forminighe, de Castro Reghenzoli, de Caftro Fregone, quam etiam de Caftro Curdignani, de Caftro Cavolani, cum Villis & terris, juribus, & jurifdictionibus fupradictorum locorum, caftrorum, villarum & terrarum. Et nune de presenti dictus dom. Guecello existens in presentia mei notarii infrascripti, & aliorum plurium notariorum, & testium suprascriptorum, rogavit humiliter, & devote flexis genibus fo debere investiri ab codem domine Episcopo de supradictis Castris, villis, & terris, juribus et jurisdictionibus, & de toto comita-

su superiore, secundum quod alias fuerunt predecessores sui a Predecessoribus dicti Venerabilis patris investiti ad rectum & le-Bale feudum. Qui prefatus dominus habita informatione tam de Pobilitate, quam etiam de potentia dicti dom. Guecellonis, proprer quam potentiam jura Episcopatus merito conservari. & in posterum conservabuntur, cum vexillo B. Titiani Confessoris Christi, quod tenebat in manibus, dictum dom. Guccellonem de omnibus bonis infrascriptis, juribus &c. in presentia meinotarii & aliorum norariorum ae testium suprascriptorum ad rectum et legale feudum investivit, corporaliter jurando ad s. d. c. tactis scripturis dictus dominus Guecello . manutenere jura Epi-· Scopatus sub pena dicti feudi, mandantes dictus Venerabilis pater ac dictus dom. Guecello in presentia suprascriptorum mei Michaelis notarii, & aliorum plurium notariorum, quod de omnibus presentibus deberem conficere publicum intrumentum. Actum Cenete in Ecclesia Cattedrali apud altare majus.

Ego Michael qu. Bonacursii not. de Gatatulo de Serravallo imperiali austoritate not, his omnibus interfui, & rogatus sezipsi.

### Num. DCCCCLIII. Anno 1322. 9. Agosto.

Il Comune di Trevigi condanna alcuni Bassanesi che avevano abbruciato la casa de' Biasi in Mussolente, e il Conte di Gorizia li assolvo, Ex Tabulario Civitatis Bassani.

Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo secundo Indictquinta die nono Augusti. Ego Johannes qu. Rubini Veronensis facri Palacii notarius, & tunc notarius procurator Com. Tarv. qualdam condepnaciones factas per dom. Phebum de lature olim potestatem Tarvisii in millesimo trecentesimo vigesimo secundo Indict. quinta die veneris ultimo Aprilis in personas Bartholomei qu. Johannis de Boyolino, Alberti qu. Beraldi de Carezatis, Johannis ejus filii, Danielis qu. Guidi a Muschis, Hengellerii ejus filii, Bovolini filii Guidonis de Andulfo, Andulfi qu. dom. Pacis de Andulfo , dom. Guillelmi Judicis qui fuit de Aufuge, & nunc stat in Baxano, Johannis Baxani qu. Avancii, Venture qu. Guidi a playdis, Nicolai qu. Avancii, Camanti qu. Bellencini, Magistri Conradi qu. Magistri Benedisti Tornabovis. Magistri Castellani qu. Simeonis, & Castellani Michaelis Mort de Taxino, ae bonis & rebus ipsorum & cujuslibes corum, co quod accusati fuerunt a dom. Jacobino de Blasio de Baxano loco & tempore in accusa contentis, armatos armis offensibilibus, & defensibilibus participato consilio ad invicem, venisse de Terra Baxiani in Villa Muxolenti Tarvifini districtus, & feeisse infultum ad domum ipsius dom. Jacobini positam in Muxolento, in qua habitabat & nung habitat Victor de Muxolento ejus Gastaldus, & per vim, & malo modo animo-comittendi incendium, furtum, & rapinam combuxerunt diftam domum difti dom. Jacobi-

27

cobini & tezetes suas, & dictum dom. Jacobinum derobaste', ranquam pub.ici & famosi derobatores & raptores de duobus pariis bovium, scilicer de quatuor bobus, tribus claris cum cornibus levatis & uno rubco cum cornibus in anthea. Et de l'ex vacis duabus sauris, & duabus rubeis, duabus equabus una grifa, & alia baya, cum uno pollerio balzano de uno pede finiftro potteriori, & uno lecto uno custino, & duobus linteaminibus, & ibi in dicta domo interfecisse Zambellum qu. Marrini de Muxolento & Alexium qu. Dardi, prestantes sibi ad invicem auxilium, confilium & favorem ad predicta committenda secundum quod in libris condepnacionum Com, Tarvifii factarum fub difto dom. Phebo olim Porestate Tarvisii in millesiaio , Indictione, & die, superius anotatis evidenter apparet, Canzellavi, abolivi . & exemi de dictis libris condepnacionum Com. Tarvisii, & hoc de mandato nobilis militis dom. Jacobi de Rubeis de Florencia Potestatis Tarvisii mihi Johanni notario suprascripto facto, scripto per Petrum Johannis de Campo not. & officialem dicti dom. Pot. ex vigore litterarum magnifici & potentis dom. Henrici Comitis Goritie & Tirolli Comitis, Ecclesiarum Aquile. jensis, Tridentine & Brixinensis advocați, & Civitatis Tarvisii, & ejus districtus auctoritate regia Vicarii generalis, sigillo ipfins dom. sano & integro & non corrupto neque viciato in aliqua parte sigillatarum. Et hoc de gracia speciali per ipsum dom, Comitem facta Comuni & hominibus de Baxano, ut verus amor & pax perpetua ac inviolabilis amicitia, que inter dictum dom. Comitem & Comune Tarvisii, & homines de Baxano olim viguit, & nune viget, acrescat & amicabiliter conservetur.

Et ego idem Johannes qu. Rubini Veronensis sacri palacit not., & tune notarius procurator Com. Tarvilii, prout superius continetur & scriptum est, scripsi, & predictas condepna-

ciones exemi, cancellavi, & abolivi.

Num. DCCCCLIV. Anno 1322. 1c. Agosto.

Alcuni Bassanesi accusati da Giacobino de' Biasi surono banditi dal Podestà di Treviso, ma il Conte di Gorizia per grazia li assolve, Ex Atchivo Civitatis Bassani.

In Christi nomine amen. Anno domini millesimo trecentesimo vigesimo secundo Indict. quinta die mattis decimo Augusti, prefentibus dom. Tholberto Calza, dom. Nicolao de Clarello Judice, Dondedeo de Savoja, Guidone de Marostica net. & aliis. Domin. Nicola de Podiabona Judex, & Vicarius nobilis militis dom. Jacobi de Rubeis de Florentia Potestatis Tarvisti comiste, & precepit Anthonio Guercio de Sansta lena preconi Comunis Tarvisti, quod ire debeat personaliter, & precenia voce clamare su super lapidem Carubii Comunis Tarvisti, quod cum domin, Bartholumeus qu. Johannis de Bovolino &c. omnes de Terra

Baxani, alias politi, & clamati ellent in banno Comunis Tera visii averis, & personis per supradictum Anthonium preconem sub dom. Phebo de la Ture olim potestate Tervisii, en quia aca cufati & denunciati fuerunt a dom, Jacobino de Blasiis de Baxano de anno nuper preterito, et mense Octobris nuper preterito, armati armis etc. combuffife etc. derobaffe etc. interferiffe etc. ut in sententia disti banni plenius continetur. Quod predisti, & corum quilibet sint & esse debeant extra bannum Comunis Tervifii, & quod per Civitatem Tervifii , & diftrictum poffint ire, & redire libere, & impune. Et hoe de gracia speciali facta Comuni & hominibus de Baxano per magnificum & potentemi virum dom, dom, Henricum Goritie Tirollis Comitem , & Cia Vitatis Tervifii & diftrictus auctoritate regia Vicarium generas lem, & vigore precepti facti per nobilem & potentem militem dom. Jacobum de Rubeis de Florentia potestatem Tervisii.

Item eodem milletimo, Indict. & die presentibus Petro Johans ne de Campo, Guidone de Marostica &c. supradictus Anthonius preco &c. alta & preconia voce clamavir dicens, quod omnes & finguli supradicti fint, & effe debeant extra dictum bannunt Comunis Tervifii, rum dictum bannum, & condepnaciones fint cancellate de libris bannorum, & condepnationum Comunis Tervisii, & in omnibus & per omnia fetundum quod superius

continetur, funt integraliter adimpleta.

Ego Vivianus Zetoe fact. Palacii not., & tune not, bannitos tum Comunis Tarvisii interfui, & scripfi.

# Num. DCCCCLV. Anno 1321. 18. Agofto.

Il Conte di Gorizia affolve dal bando alcuni Baffanefi, che eras no ftati banditi dal Podestà di Trevigi. Ex Archivo Civ. Basiani,

In Christi nomine amen. Anno ejusdem dom, millesimo trecentesimo vigesimo secundo Indict. quinta , die martis decimo Augusti, Tervisii in Camara Malesicii Gomunis Tarvisii; presentibus Guidone not. dom. fratris Jacobi Aurificis , Alegrino de Marsio not., Johanne Robini not. testibus, & aliis. Ego Gerotimus Johannis de Cornunella facri Palacii not. , & tunc not. maleficiorum Com. Tarvisii sub nobili viro dom. Jacobo de Rua beis de Clorentia honorabili potestate Tarvisii ex precepto, & Commissione mihi facta per dicum dom. potestatem Tervisii ex vigore quarundam litterarum egregii & magnifici dom. dom. Henrici Goritie, & Tirollis Comitis, & Civitatis Tervisil . & districtus auctoritate regia Vicarii Generalis, suo sigislo secreto figillatarum cetce rubee integro non yllesso, non abolito, non viciato, nec in aliqua parte sui corrupto, in quo quidem sculptus erat unus clipeus ad ejus armaturam cum uno elmo supra, & litteris feulpitis dicentibus : Henrici Comitis Goricie; ue continetur in carta dicti precepti, & presentacionis ipsarum lie.

teratum scripta per settum Johannis de Campo not. disti dom. poteitatis, cancellari & eximi de libris condepracionum Comunis Tervisii existentium in dista maleficia infrascriptar condepnationes, cancellatas, sastas in personis infrascriptorum banitorum, & condepnatorum per distum Com. Tervisii, & per nobilem virum dom. Phebum de la Ture de Mediolano olim potestatem Tervisii in millesimo trecentesimo vigesimo secundo Indist, quinta die Veneris ultimo Aprilis. Et hoc de gracia speciali sasta per distum dom, Comitem Goritie Vicarium predictum Comuni & hominibus de Baxiano, pro ut in ipsis cjus litteris continetur. Videlicet in bonis & personis dom. Eartholamei qu. Johannis de Bovolino &c. ut supra in omnibus.

Ego Geronimus not. predictus dictorum maleficiorum Comunis Tervisii scripsi, & predictas condepnaciones cancellavi, prout

Superius continetur, & plenius apparet in scriptis.

Num. DCCCCLVI. Anno 1322. 30. Novembre.

1 Baffanesi eleggono un Procuratore per agire nella causa contre Niccolò di Rivero per il danaro preso a censo da Bindo. Ex Tabulatio Civitatis Bassani.

Anno dom, millesimo trecentesimo vigesimo secundo Indictiono quinta die ultimo mensis Novembris in Baxano in Palacio dom. Porestatis, presentibus dors. Guillelmo judice qu. dom. Hendrici de Valasugana, Guillelmo qu. Taurelle de Paxano, Johanne nor, qu. dom. Baffani, Raynerio qu. Baffani de Compostellis, & Tifio not. Johannis & aliis. Ibique dom. Durellus qu. domini Alberti, magister Johannes Phisicus qu. fratris Andree, Jacobirus qu. Magistri Benedicti, Petrus filius dom. Donati Bolengi Donatus qu. dom. Yvani de Planeciis. Jacobus qu. dom. Andree de Blaxio, Paulus qu. Magistri And.ce, Carus qu. Stevenelli . Bartholomeus de Compostellis, Magister Balatronus Ferrator qu. dom. Otholini, Delavancius de Ferro, dom. Petrus ejus frater, dom. Anthonius qu. Gerardi , Jacobus qu. Fe ierici , Andreas qu. Benedicti de Talino, Johannes dom. Dimari Bacarelli, om. Anthonius Grofellus, Soldanus de Sancto Paulo, Aldis filia q. Petri dom. Boni tanquam heres dom. Mucii de Sancto Vito, Johannes qu. Magistri Jacobini , & Jacobus qu. Johannis tanquam heredes dom. Jacobini del' Amico, & Bonapresius & Franciscus fratres & filii q. dom. Zambelli de Trabucho, omnes predicti de Baxano concorditer, unanimiter, & insolidum fecerunt constituerunt atque ordinaverunt Avancium dictum Tinum qu. dom. Guidoti de Luciano presentem volentem & sponte mandatum suscipientem suum certum nuncium, actorem, factorem, & legiri-mum procuratorem, specialiter in causa & questione quam eis & cuilibet corum facit & facere intendit dom. Nicholaus de Royerio ex jure quod acquisiffe videtur contra cos a Petro de

Burtolis de Veneciis cesso disto Petro per Bindum de Florencia; qui habitabat in Tarvisio contra predistos obligatos penes distum Bindum secundum formam suotum instrumentorum, se generalis ter in omnibus sec.

Anno dom. millesimo trecentesimo vigesimo secundo Indict. quinta die primo mensis Decembris in Baxano super domum Comunis ubi fiunt majora Confilia, presentibus Granfione notar. filio Nicholai, Anthonie notario qu. Gabrielis ; Jacobino dieto Macarone, Andrea dicto Petenato, Andrea dicto Parato preconia bus Comunis Banini & alifs , Ibique Nobilis vir Dom. Petrus de Verme honorabilis Porcitas Terre Baxant pro magnifico & excellenti dom. dom. Canegrandi de la Scala pro facro Imperio Civitatis Verone & Vincentie Vicario Generali de Capitanee & cetera, officiales, & plusquam due partes hominum de Confis lio Terre Baxani, in pleno & generali Confilio differ Tetre ad fonum Campane voce preconia more folito congregato, in quo fuerunt nur so feptuaginta Confiliarii, concorditer, unaffimiter, & in foliam fecerunt conftituerunt, atque ordinaverunt Avancium dictum Tinum qu. dom. Guidoti de Luciano prefens tem, volentem, & fponte mandatum fuscipientem fuum, & dis &i Comunis certam Sindicum , nunciam , miffum , actorem ,& fa-Storem & legitimum procuratorem , specialiter in queftione & eattla quam dicto Comuni mover. & movere intendit dom, Nicholaus de Roverio ex jure quod acquififie videfur a Petro de Durfolis de Veneciis contra dictum Comune ex jure cefto dicto Pear tro per Bindum de Florencia &cc. & generalitet &cc.

Ego Hendrigerus not, publicus qu. Jacobi notarii de Nogarisde Basano predictis omnibus interfui, se togatus seribere seripsi.

Num. DCCCCLVII. Anno 1323. 11. Febbrajo .

Testamento di Mariabella de' Ricchi Moglie di Rizzardo qu. Sera ravalle da Camino, c Madre di Gerardo. Dall' Atchivio di S. Niccolo di Trivigi copiò il P. MacRro Federici de' Predicatori.

In Christi nomine amen. Afino domini millesimo trecentesimo vigesimo tertio, Indict. sexta, die Veneris XI. Februarii Tarvisii in contrata's. Johannis de Hospitasi in domo Domini Rizzardi filii qu. dom. Serravalli de Camino, presentibus domino
Gaecellone de Sinisforto, dom. Valentino qu. dom. Francisci de
Fonto, dom. Bernardo de Crisipollo, Andrea de Albaredo not.,
Tomolino tuscano qui suit de Forensia, vicentio qui suit de
cividale, & nunc Tervisii moratur cum supradicto dom. Rizardo, Jacobo qu. Federici Ottolani de burgo S. Thomasi testibus
rogaris, & ad hoc specialiter convocatis & alis. Domina Mariabella filia qu. dom. Leonardi Richi jacens in toro licet se
infirma, & corpore aggravata, tamon sana cognitionis, & mén-

11

tis, confiderans multa crebra dubiofa pericula mundi cum nihil fit certius morte, & nihil fit incertius hora mortis; nolens ab intestato decedere per nuncupationem fuum tale condidit testa-: mentum. In primis quidem corpus fuum fepeliti judicavit ad locum & monasterium S. Nicolai de ordine Predicatorum de Tervisio prope dominum Leonardum Richum ejus pattem . Item ? reliquit decem soldos denariorum grossorum dicto Monasterio Sancti Nicolai ad laboretium Ecclefie dicti loci pro anima fua & remissione suorum peccatorum, & inter cerera legata que reliquit, item reliquit quarttor libras denatiorum parvorum Zuliane ejus puelle & servitrici. Commissarios sugs autem ad dandum, disponendum, & executioni mandandum omnia & singula supradicha infra unum annum post mortem ejus testatricis simulet equaliter elegit predictum dom, Rizardum ejus maritum .. etdom. Priorem de dicto Monasterio Sancti Nicolai, qui nunc est, aut pro tempore fuerit ad dictum prioratum, & in omnibus aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, juribus et actionibus Gerardum ejus filjum, er filjum dom, Rizzardi fibi heredem inftituir, dicens et afferens ipfa teftatrix nullum gliud teftamentum fecifie nift prefens, et fi aliud teftamentum fecifiet ununt vel plura, illud, vol illa cassat, annihilar, et irritat, et voluit quod illud, vel illa fine nullius valoris, et hoc voluit ipla. testatrix, dixit, ordinavit, et juffit fuum effe ultimum testamentum, et suam ultimam voluntatem ; et vult quod valeat jure testamenti, et fi non potest valere aut valebit jure testamenti ; valeat etc.

Ego Priscianus Andree de Albaredo sacri Palacii not. hiis omnibus interfui, et rogatus séripsi.

## Num. DCCCCLVIII. Anno 1323. 2. Marzo.

Diploma di Vicariato in Lombardia, Marca, e Toscana rilasciace to da Lodovico, Rede' Romani a Berroldo Co: di Marsteten desa to di Nissem. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co: Scotta Nu. 6.

Exemplum cujusdam privilegii, seu mandari ex autentico relevatum suprascripti tenoris. Nos Ludovicus Dei gratia Romamorum Rex semper Augustus. De side, et providentia Nob. et
legalis viri Bertoldi Comitis de Marsteten dicti de Nissem side
lis nostri indubitatam siduciam obtinentes, plenam sibi auctoritate Regia concedimus facultatem in singulis terris, Civitatibus,
Castris, Opidis, et villis Lombardie, Tuscis, et Marchie ad
Consilium Collegarum suorum Bertoldi de Greisph, et Friderici di Truchen disen Comitum, Vicatios, Capitancos, Potesses, Judices, seu Restores, auctoritatel regia; et vice, et nomisemostro, et Romani simperii de novo creandi, faciendi, instituendi, ac ordinandi, institutos elim a predecessoribus austris Im-

DOCUMENTI.

32 peratoribus, seu Romanorum Regibus, in quibuscumque Officiis. dignitatibus, potestatibus, seu Vicariis confirmandi, locandi, & institutionem ipsorum renovandi ad tempus, vel ad vitam iplorum, ac etiam in perpetuum, coldemque Vicarios, Potestates, ae alios officiales, seu officiatos quocumque nomine censeantur, five quibuscumque prefint Civitatibus, dignitatibus, officiis, vel beneficiis, quorum institutio, vel destitutio nobis, & Romano Imperio dinoscitur pertinere, removendi, deponendi, destituendi, & privandi, ac privatos, destitutos, & remotos nunciandi in locum ipforum, feu loco corumdem alios subrogandi, multas, & penas corum preceptis, & mandatis rebellantibus, resistentibus imponendi, ab eisdem exigendi, & absolutionem corum compellendi, privilegia ipsorum innovandi, removendi, & confirmandi, in quacumque verborum forma impetrata fuerint, vel concessa. Ecclesialticas dignitates, Canonicas, Prebendas, seu alia beneficia, in Collegiatis Ecclesiis tam Regularibus, quam Secularibus nomine primatiarum noftrarum precum conferendi, personas etiam expedientes in milites, Consiliarios, Capellanos, familiarios, & domefticos nostros, & Imperii recipiendi, & aggregandi; ac sic receptis concedendi cum nostris militibus, & familiaribus parem privilegii, ftipendii, honoris, & status dignitatem, nec non ordinandi, ercandi, & conficiendi publicos Notarios, filios naturales tam Spuries, quam Manzetes, & alios quoscumque ex incestu coitu procreatos legitimandi, & cum ipfis super defectu qualibet hujasmodi dispensandi, feuda quoque antiqua recta, & legelia, si tamen comitatus, aut superiores dignitates non fuerint, conferendi, ac infeudandi, Vassallos Imperii de feudis, qui manu, vel ore fuerint conferenda recipiendi, & a Vassallis noftris fidelitatis, & homagi Sacramenta exercendi, preterea & agendi quecumque ad merum & mistum imperium pertinent, & omnia, & singula faciendi, que facere possemus in premiss, & circa premissa propria in persona, etiam si mandatum quantumcumque exigant speciale promittentes nos rata firma, & rata habituros nomine nostro, & Imperii Romani quecumque per distum Bertoldum Comirem de Marsteten dictum de Nissen ordinatum, fachum, vel gestum fuerie, seu quomodolibet procuratum in predicis, & quolibet prescriptorum. Injungentes ex nune Cancellazio nostro sub debito fidelitatis, ut concessiones, infeudationes. confirmationes, institutiones, seu destitutiones, placita, seu conventiones, contractus, renovationes privilegiorum, seu privilegia per ipsum acta, data, & concessa, postquam ei per litteras, & Sigillum antedicti Comitis presentara, & insinuata fuerint, in formem publicam redigantur, & Sigillo majestatis Regie roborentur, que si roborata, infinuata, figillata, & reduda fuerint, sive non, nihilominus ipsa vires, & vigorem, asfirmitatem habere volumus, ac si redacta, consignata, & figitlata fuiffent, & per nos ipsos concessa, ordinata, placita, & promissa; In cujus rei testimonium presentes fibi dedimus noAre Majestatis sigillo munimine roboratas. Datum Ingolstat. VI. Non. Martii Anno Dom. MCCCXXIII. Regni vero nostri anno IX.

Ego Zambonus qu. dom. Zamboni de Villanova de Bononia Imp. Auct. Not. formam , & tenorem suprascripti mandati Vicariatus concessionis, & privilegii visam, attentam, & cum magna diligentia recensitam, cum illud, & illam vidiffem, legissem, & diligenter examinassem una cum Jaso Not. infrascripto , & in presentia Judicis infrascripti, & testium infrascriptorum videntium, audientium, & intelligentium totum tenorem prescriprum novitatum, neque abollitum in aliqua parte sui, fed integrum, & illesum, & cum bullea cerea, seu sigillo pendenti Supradicti Dom. Regis apparente vera, integra, & illesa, in qua quidem sculptura, seu im ago ipsius Regis sedebat in solio, seu trono Regali tenens sceptrum regium in manu dextra, & pomum in manu sinistra, cui littere erant circumscripte dicentes Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Quem cum sic invenissem, cum auctoritate, licentia, & mandato Sapientis viri dom. Albertini de Lambertis Judicis, Consulis Com. Verone, & Judicis ordinarii decernentis auftoritate Judiciali huic exemplo, sive sumpto sidem pienariam perpetuo adhiberi debere , transcripsi , exemplavi , & in hane publicam formam redegi, nil addito, vel diminuto, seu mutato, quod sensum, vel sententiam mutet in aliquo & de voluntate dom. Comitis supra-scripti ad instantiam Nob. viri Thomasii olim dom. Salinguerre de Ferraria die Sabbati XVIII. Aug. MCCCXXIV. Ind. VII. in Civitate Verone in hospitio della Spata, in quo Magister Henricus de Schirichsteich Cancellarius suprascripti Comitis Bertholdi tunc temporis habitabat in presentia R. Tafchi qu. doma Joannis Theotonici Not. infrascripti, Baxalerii Not. filii dom. Libanorii de S. Eenedicto, Joannis silii dom. Thomasii de Sturletis de Rononia, Folleti qu. dom. Avansii de Joanne Domicelli Magnifici viri dom. Canis grandis della Scala, & Hentechi filii Dom. Lamberti de Ciprianis de Florentia.

Ego Jasus qu. Dom. Joannis Judicis de Thedesco dom. Henrici Imperatoris Notarius omnibus suprascriptis presens cum omnia suprascripta vidissem, & cognovissem, de licentia, & auctoritate suprascripti Judicis, Consulis adhibitus per dictum Thomassum, & invenissem tenorem suprascripti exempli cum predicto vero originali, & autentico concordare die, loco, & presentia suprascriptis, me subscripsi ad majorem sirmitatem sin

gnum mei Tabelionatus consuetum apponens.

Num. DCCCCLIX. Anno 1323. 25. Marzo.

Lettere predenziali de' Podestà di Trivigi e di Bassano in favore degli eredi di Bindo Lazaro da Fiorenza per usar di sue ragioni interno al loro credito col camune. Ex Archivo Civita-tis Bassani in Vol. XL. cai titulus Atti de' Podestà antichi.

Nobili & potenti viro dom. Petro de Verme Potestati de Baxano Jacobus de Rubeis de Florentia Potestas Tarvisii salutem prosperam, & felicem. Nobilitatem vestram, de qua minime duhitamus, presentibus rogitamus, quatenus tutoribus & curatoribus heredum qu. Bindi veniendi Baxanum licenciam & fidantiam concedaris responsuris Nicolao de Roverio occasione debiti, quod petiit Comuni Baxani pro dicto qu. Bindo, ut vobis in similibus. & majoribus teneamur.

Dat. Tarvisii die XXV. Marcii. Nobili & potenti vico dom. Petro de Verme Potestati Terre Baxani, nec non Com. & hominibus dicte Terre Jacobus de Cormono Vice Vicario Serenissimi dom. dom. Henrici Goritie & Tirolis Comitis, & Ecclesiarum Aquilejensis, Tridentine, & Brifinensis, nec non Civitatis Tarvisii, & districtus auctoritate regia Vicarii generalis salutem . Nobilitatem vestram deprecor prout pollum, quatenus actoribus, & curatoribus heredum qu. Bindi Lazari de Florentia licentiam, & fidanciam prestare velitis veniendi Baxanum ad consequendum de jure suo contra Nicolaum de Roverio occasione quorumdam debitorum, que petuntur per ipsum Comuni & hominibus de Baxano, & dictam fidanciam nobis vestris litteris interclusam mittere velitis : affignantes nobis in dictis litteris quousque dicta fidancia durare debeat .

Dat. die Jovis XXIV. Marcii, VI. Indictione.

Nobili & potenti militi dom. Jacobo de Rubeis de Florentia Civitatis Tarvisii honorabili Potestati Petrus de Verme Potestas Baxani salutem ad vota felicem. Recepimus vestras litteras continentes, quod fidanciam, & licentiam tutoribus, & curatoribus heredum qu. Bindi venlendi Baxanum concedere deberemus responsuris Nicolao de Roverio super debito, quod petit Com. Baxani pro dicto Bindo; quibus respondeo, concedimus, & largimur plenam licentiam atque fidanciam predictis heredibus dicti Bindi, seu tutoribus, & curatoribus corumdem securiter veniendi usuris de jure suo in debito petito Comuni Baxani per Nicolatim de Roverio, valituram, & duraturam per menses & annum, sic tam diu durabit questio inter eos, ipsis tamen legiptime comparentibus ad terminos assignatos.

Dat. Baxani die XXV. Marcii.

Nobili & potenti militi dom. Jacobo de Cormono Petrus de VerVerme Potestas Baxani salutem optatam. Vestras litteras recepia mus continentes, quod tutoribus, & curatoribus heredum qu. Bindi licentiam, & siduciam concedere deberemus ad consequendum de jure suo contra Nicolaum de Roverio occasione debitorum, que petit Com. Baxani, quibus presentibus respondemus quod dictis tutoribus, & curatoribus heredum qu. Bindi Baxanum securiter voniendi ad consequendum de jure suo contra distum Nicolaum occasione debitorum, que Comuni Baxani petit, plenam licentiam, atque siduciam concedimus, & largimur duraturam per menses, & annum, si tam diu questio perduraret, ipsis tamen legiptime comparentibus ad terminos assistantes.

Dat. Baxani die XXV. Marcii.

Nobili & potenti viro dom. Petro de Verme Potestati Barani Jacobus de Rubeis de Florentia Potestas Tarvisii salutem prospearam & selicem. Cum curatores & actores heredum qu. Bindi civium nostrorum vestram intendant presentiam accedere causa respondendi protestationi sacte per Zordanum qu. dom. Ferri de Barano sindicario nomine Com. & hominum disti loci, & procuratorio nomine quarundam aliatum personarum obligatarum qu. disto Bindo, nobilitatem vestram precamur quatenus coram vobis cum nostri ad vos accessenti distum Zordanum procuratorio nomine antedisto convocare veliris, aut distos obligantes, & vos facientes justitie complementum.

Dat. Tarvisii in nostro Com. palacio penulzimo Marcii.

Milles, tercentes, tertio, sindict. Vs. die ultimo Marcii. Nobili & potenti militi dom, Jacobo de Florentia Civitatis Tarvisii Potestati Petrus de Verme Potestas Baxani salutem advota. Coram nobis accessi Mayrus de Florentia actor & curator siliorum qu. Bindi, & certas pronuntiationes, denuntiationes, & se seripturas porrexit, & secit respondendo protestationi sacte per Zordanum qu. Ferri sindicum Com. & procuratoris certarum personatum obligatarum, quas gratioso audivimus, & omnia fecimus registrari, & responsiones nostras nostri sindici & procuratoris eidem dedimus in exemplum sactas juxta formam juris, & statuti Comunis Baxani, & ipsi justitie complementum seconicatoria eiden dedimus in futurum, donec questio erit clarissime terminata.

Dat. Baxani die secundo Aprilis Indist. VI.

Num. DCCCCLX. Atino i323, t. Aprile.

Il Comune di Baffano manda un suo sindico a Cangrande a dia mandar un nuovo Restore. Ex Archivo Civitatis Bassani.

Anno domini millesimo trecentesimo vigesimo tertio Indict. fexta, die primo mensis Aprilis super domum Com. Baxani, ubi sunt majora consilia, presentibus Jacobino precone, Anthonio dicto

DOCUMENTI. dicto Titono, Aimo filio Fede preconibus Com. Baxani , & 2jis. Ibique discretus & sapiens Vir Dom. Gullielmus de Serlideis Terre Baxani honorabilis Potestas pro Magnisico , & Excellenti dom. dom. Cane grandi de la Scala pto sacro Imperio vivitatis Verone, & Vincentie Vicario Generali, & Capitaneo &c. Officiales & plusquam due partes hominum de Confilio Tetre Baxani in pleno & generali confilio dicte Tetre ad sonum campane voce preconia more folito congregato, in quo fuerunt numero septuaginta novem Consiliarii, concorditer, & unanimiter fecerunt, constituerunt, atque ordinaverunt Anthonium not. qu. Coradini presentem, volentem, & sponte mandatum fuscipientem, suum, & dicti Com. certum Sindicum, missum . actorem, factorem, & legitimum procuratorem ad comparendum coram magnifico, & excellenti Domino nostro dom. Cane grandi de la Scala Imperiali auctoritate Vicario Verone, & Vicentie, & Capitaneo &c. & Terre Baxani Domino Generali, ad perendum, & requirendum ab eodem regimen, seu Rectorem per alios sex menses finito termino discreti & sapientis Viri dom. Guillielmi de Servideis Potestatis Baxani ad arbitrium &c voluntatem supradicti magnifici domini. Ita ut predictus magnificus Dominus ejus arbitrio det, ordinet, & affignet, quem vult in potestatem seu Rectorem Terre Baxani. Et ad presentandum quandam appellationem litteris supradicti dom. Potestatis intromissam, & ad eam proséquendam coram supradicto dom. nostro, vel cui eam concesserit cognoscendi . Et generaliter ad omnia & singula facienda &c.

Ego Granfionus not, filius Nicholai not, de Baxano hiis interfui de voluntate, & expresso consensu disti Consilii hec seripsi.

# Num. DCCCCLXI, Anno 1323. 9. Aprile.

Lestera di Papa Giovanni XXII. al fuo Legato in Lombardia dandogli l'autorisà di affolvere Cangrande dalla fomunica incorfa, perchè dopo la morte di Enrico Imperadore non avea voluto ricever dal Pontefice l'inveftitura del Vicariato di Verenza. Ex Annalibus Eccles. Odorici Rainaldi. T. XV.

Cupientes Sancte Romane Ecclesie indevotos reducere ad devotionem ejustem, difererioni tue per Apostolica seripta committimus, & mandamus, quatenus Nobili Viro Cani de Scala, qui post quondam Henrici Romanorum Imperatoris obitum in certis verris, & Civitatibus Lombardie pro Vicario gerere in prejudicium presate Ecclesie, ad quam Imperii predicti regimen, ipsovacante, scut & nune vacat, pertingere dignoscitur; non expavit; propter quod ipse excommunicationis, & terre, que reguntur per enm, interdicti per Nos contra tales latas sententias incurrisse noscumus; quique mune saniori ductus considio velut velut Documenti.

velut devotus filius ad Ecclesie memorate redire gremium , fleus intelleximus, est paratus, absolutionis, & relaxationis benefitium a predictis sententiis auctoritate noftra studeas juxta tormam Ecclesie, si premissa fulciri veritate repereris impartizi &c.

Dat. Avinione V. id. Aprilis Anno VII.

### Num. DCCCCLXII. Anno 1323. 16. Aprile.

Il Podestà di Bassano Pietro dal Verme serive a quello di Tre-vigi ragguagliandolo degli atti forensi che si facevano nella caufa degli eredi di Bindo, e di Niccolò Roverio. Ex Archivo. Civit, Baifani in Vol. 40. cui titulus : Atti de' Podeftà antichi.

Nobili & potenti militi dom, Jacobo de Rubeis de Florentia Civitatis Tarvifii honorabili Potestati Petrus de Verme Potestas Baxani salutem ad vota felicem. Nobilitatis vestre litteris gratiose receptis inter cetera continentibus, ut dom. Nicholaum de Roverio civem & districtualem vestrum requiri coram nobis facere deberemus, ut certa die coram vobis comparere deberet ad petitionem heredum qu. Bindi Liazarii, & corum negotia gerendorum in jure responsurus super quandam peritionem, que per cos coram vobis dicitur esse porrecta. Noverit prudentia vestra quod litteris perlectis in presentia nunciorum veftrorum eundem dom. Nicholaum coram nobis requiri fecimus, & ortari quod auditis litteris vestris, & petitione interclusa in eis horetenus sibi perlecta, & auditis hiis que nuncil vestri horetenus pertulerunt, super antedictis talem pertulit defensionem, quam vobis mittimus his litteris interclusam. Verum cum noftre intentionis existat nemini desicere in jure suo, & vestris distria-ftualibus justitie reddere complementum, & licet terminus X. dierum utilius alias per nos statutus secundum formam statuto. tum Com. Baxani, elaplus fit, infra quem per partem heredum qu. Bindi nulla legitima defensio coram nobis sit producta, itaquod de jure eos audire non teperemur, tamen ex habundanti ad gratiam iterum terminum X. dierum inovavimus, & prorogavimus eis, in quem presentes heredes auditis petitionibus coram nobis suos testes. & probationes produci facere ad omnemsuam intencionem & exceptionem fidandam. Quibus testibus & personis partis intervenire, & comparere volentibus omnem fiduciam in ore & personis concedimus plenariam; vel si testes partis dictorum heredum coram nobis venire non possent, ex nunc de voluntate dicti Nicholai vos attente precamur, ut capitulis partis dictorum heredum receptis, & productis cotam vobis, super quibus fuam intendunt intencionem fidare, & cis nobis transmissis, ad hoc ut dictus Nicholaus suas interrogaciones super eisdem facere possit, dicha testium examinare facete velitis, & dignemini, & eis postmodum examinatis eadem dicta veltris litteris interclusa cum vestri sigilli munimine nobis trans-

mitte-

DOCUMENTI

mittere. Insuper vos deprecantes, ut peticionem dictorum heredam . . . . faciatis, ut coram nobis compareant in decemdiese a presentibus litteris, audituris probaciones, quas idem dom. Nicholaus adducere intendit super spontanea absque aliquo metucessione facta dom. Petro de Burfolis.

Dat. Baxani die XVI. Aprilis, VI. Indict.

#### Num. DCCCCLXIII. Anno 1323. 12. Maggio.

Il Podestà di Treviso se quello di Bassano per dar spedizione alla causa mossa dagli eredi di Bindo a Niccolò di Rovero, ed al Comune di Bassano, altrimenti l'aurebbe terminata esso. Ex codem libro.

Nobili & potenti viro dom. Petro de Verme Potestati Terre Baxani Jacobus de Rubeis de Florentia Potestas Tarvisii falutem prosperam & felicem. Dom. Bonsaver de Bononia, qui moratur Tarvisii curator & curatorio nomine Rizardi filii & heredis qu. Bindi Liazarii, qui fuit de Florentia, & morabatur Tarvisii, & actor & actorio nomine dom. Morete tutricis Guecelli fui filii, & filii & heredis qu. difti Bindi dilecti civis noftri nobis peticione monstravit dictum Bindum tempore guerre mote per dom. Chanem de la Scalla contra Com. Tarvissi, captum & detemptum in carceribus, & vinculis in locis tunc detentis per diftum dom. Canem diftrictus Tarvifii per dom. Anthonium & Nicolaum fratres de Roverio metu mortis, & cruciatibus corporis coactum cestisse jura Petro de Burfaris de Veneciis ad di-Storum Anthonii & Nicolai fratrum petitionem in debitis înfrascriptis sibi per infrascriptos securatis, videlicet in uno instrumento de duobus millibus & ducentis libris denariorum parvorum securatis Joanni Tuschano, qui morabatur cum disto Bindo ex causa mutui per omnes & singulares infrascriptos, & corum quemlibet in folidum, videlicet per dom. Jacobinum qu. dom. Joannis de Blaxio, Manfredinum dictum Mucium q. Vittimagistrum Joannem Phisicum qu. fratris Andree, Iacobinum fi-Jium Magistri Benedicti cirologi, Petrum filium Donati de Aldrevando, Jacobinum qu. Amici, Yvanum qu. dom. Pauleti, Andream qu. dom. Blaxii, Zambelum de Trabucho, Magistrum Andream phisicum, Charum qu. Stevenelli, Bartholomeum qu. Nicolai de Compostellis, Balatronum Ferratorem, Delavancium de Ferro, Petrum de Ferro ejus fratrem, Jacobum qu. Federici. Andream qu. Benedicti de Taxino, Anthonium qu. Gerardi, Bacharellum, Anthonium Graffellum, Magistrum Matheum ciro-Jogum , Durellum qu. dom. Alberti , Soldanum qu. dom. Simeonis de Sancto Paulo omnes de Baxano, ut in instrumento disti debiti scripto per Borsanellum Jacobi de Burfio notarium in millesimo trecentesimo decimo quinto , Indict. XIII. die dominico secundo intrante sebruario plen'us continetur; & in uno inft ruInstrumento de duobus millibus libris denariorum parvorum securatis ex causa mutui dicto Joanni recipienti nomine, & vice predicti Bindi per omnes & singulos supradictos, & corum quemliber in folidum, ut in instrumento dicti debiti feripto per di-Stum Borfanellum notarium dicto millesimo, indictione, & die plenius continetur; & in uno instrumento de mille & octingentis libris denariorum parvorum securatis ex causa mutui dicto Joanni recipienti nomine & vice predicti Bindi per omnes & fingulos supradictos, & corum quemhiber in solidum, ut in instrumento dicti debiti scripti per dictum Borsanellum notarium dieto millesimo, Indictione, & die plenius continetur; & in uno instrumento mille quingentarum & quinquaginta duarum librarum denariorum parvorum secutatis nomine mutui Zanobio qu. Forasini de Florentia, & moratur Tarvisii recipienti nomine & vice dicti Bindi per Nicolaum notarium qu. dont. Avancii de Baxano findicum & findicario nomine Comunis & hominum de Baxano, ut in instrumento dicti debiti scripto per dictum Borfanellum in millesimo trecentesimo XVIII. Indict. prima die mercurii sextodecimo intrante Augusto plenius continetur; ad cujus intencionem fundandam coram nobis per dictum instrumentum confessionis disti Petri scriptum per Johannem Nachondeo notarium & scribam dom. Ducis Veneciarum, cujus confessionis & instrumenti exemplum ad hoc ut predicta super predictis deliberare valeant secundum dicta & consulta mittimus interclusum . Quare cum alias per vos ad partes nostras dictus Nicolaus legiptime requisitus, quod coram nobis comparere deberet responfurus peticioni predicte, nec eum coram nobis per dictum curatorem & actorem, nomine predicto, cujus peticionis tenorem alias nostris litteris transmisimus interclusum, recusaverit, & voluisser contumacem comparere; iterato nobilitatem vestram, de qua plenam confidimus, & speramus, precamur attente, quatenus denuo predictum Nicolaum, ac eciam predictos Comune & homines de Baxano peremptorie citare, & monere curetis, ut tercia die post citationem per nos factam per se vel legiptimos responsales compareat coram nobis, si voluerit contradicere, & contradictionem oftendere. Quare ex vigore dicte confessionis dicti Petri per ipsos dicta cessio facta in dictum Petrum cassari & irritari non debeat tanguam facta in dictis conditionibus, & metu probabili, alioquin cum ad officium noftrum pertineat illicitas exactiones, & violentias factas, & extortas metu cessionis prohibere predictorum absentia nonosbstante a predicta racione per viam procedemus.

Dat, die Jovie XII. Madii feptime Indictionis.

Num. DCCCCLXIV. Anno 1323. 18. Maggio.

Il Podesta di Bassano risponde a quello di Trivigi, che pretendeva egli di dessinire la tausa degli eredi di Bindo col Roverio. Ex codem volumine:

Nobili & potenti militi dom. Jacobo de Rubeis de Florentia Potestati Tarvisii Petrus de Verme Potestas Baxani salutem ad vota Vissis vestris litterls inter cetera continentibus , quod ad partes vestras citari facere deberemus dom. Nicolaum de Roverio. & findicum Comunis Baxani, quatenus coram nobis a die citationis in tertium diem coram vobis comparere deberet ad petitionem Bonsaverii tutoris Rizardi qu. Bindi: & actoris dom. Morete tutricis Guecelli ejus filii, vobis super hiis, & aliis in vestris litteris contentis specialiter super facto cujusdam confessionis facte per Petrum de Burfaris de Veneciis, vobis sic breviter diximus respondendo, quod cum questio quam facit dom. Nicolaus de Roverio Sindicis & Comuni Baxani, & certis fingularibus personis sit, & extitetit incoata coram nobis ex forma quarundam cessionum datarum dicto dom. Nicolao per dom, Petrum de Burfaris citatis legiptime tutoribus, & euratoribus fia liorum qu. Bindi, eam fine debito de confilio sapientum intendimus terminare, videlicet an de jure dicta debita solvi debeant; & ex habundanti, & de gratia vestri amore iterato terminum peremptorium decem dierum dicto Bonfaverio tutori, & actori nomine antedicto affignavimus ad utendum, affignandum & allegandum omnes suas taciones, & actiones , quibus uti vult, ne dicti denarii dicto dom. Nicolao persolvantur; licet ad predicta nullatenus teneremus; fed quia duo termini funt elapfi . cum per adversam partem alegaretur coram nobis distam confessionem sibi prejudicari non debere dicti Petri de Butfaris causis & rationibus hiis litteris interclusis, & per dictum dominum Nicolaum alegatis, quo termino decem dierum transacto ad fententiam diffinitivam in causa supradicta juridice procedemus, & has litteras, & vestras nobis missas ad eternam rei memoriam fecimus registrari.

Dat. die XVIII. Maji.

Num. DCCCCLXV. Anno 1323. 25. Maggio.

Lettera con cui il Podestà di Trevigi concede sicurezza ad un Nodaro e ad altre persone di Bassano di poter venire à Trevigi per esaminar testimoni nella causa degli credi di Bindo, e ciò perchè il Comune di Trevigi avea sulminato rappressaglie contro il Comune e gli uomini di Bassano. Ex volumine XL. cui titulus Atti de' Podestà antichi in Atchivo Civitatis Bassani.

Nobili & potenti viro dom. Petro de Verme Terre Baxani honorabili Potestati Jacobus de Rubeis de Florentia Potestas Tarvisii Salutem ad vota felicem . Receptis vestris litteris continentibus quod super questione que vertitur coram vobis inter heredes qu. Bindi Lazari de Florentia ex una parte, & Nicolaum de Rovetio, & Com. & homines de Baxano, & certas singulares personas dicti loci ex altera, & super capitulis & interrogatorlis productis per partes predictas per vos extiterat ordinatum quod unus vester notarius, & unus choadiutor accederent Tarvisium coram nobis causa recipiendi, & in scriptis inducendi juramenta & dicta testium productorum, & procedendorum per heredes qu. dicti Bindi, habita a nobis primo securitate & fiducia veniendi, vobis sic breviter respondemus, quod predictis, & omnibus qui cum eis venerint Tarvisium occasione predicta numero quatuor, qui non sint banniti, & condepnati Comunis Tarvisii occasione delicti, veniendi, standi, & redeundi per Ci-Vitatem Tarvifii, & diftrictum fecuritatem & fidanciam per octo dies concedimus, non obstante aliquibus Represaleis concessis per nos & Comune Tervisii civibus nostris contra Comune & homines de Baxano. Nomina autem testium, quorum heredes disti Bindi produxerunt, & producere intendunt super suis capitulis super hec, Masinus qu. Montis, Vilanus qu. Fratris.

Dat. Tarvisii die XXV. Madii

Coram vobis nobili viro dom. Petro de Verme honorabili potestati Terre Baxani dicit & protestatur Bonsaverius de Bonohia &c. Irem salvis predictis per eum protestatis dictus Bonoaverius nominibus predictis dicit; excipit, ac etiam in jure
ponit, & credit per satramentum calupnie &c. In primis videlicet; quod tempore guerre mote per dom. Canem de la Scalla
contra Com. Tatvisii dictus Bindus suit captus in terra Asili per
Nicolaum predictum, & dom. Anthonium ejus fratrem in vinculis carceribus, & compedibus; & quod dicti Anthonius &
Nicolaus minis, terroribus, & corporis ciuciatibus, & metu
mortis cogerunt dictum Bindum existentem in dictis carceribus
cedere jura & actiones, quas inse habebat in infrascriptis instrumentis &c.

Num. DCCCCLXVI. Anno 1323. 28. Giugno.

Ifrumento di Lega fra Lodovico il Bavaro, è i Signori di Ferrara, Verona, Mantova, e Modena. Dalle Antichità Estensi del Muratori. P. II. pag. 74.

In Christi nomine. Anno ejusdem nativitatis millesimo trecentesimo vigesimo tercio Indict. fexta, Ferrarie, die vigesimo octavo mensis Junii in majori Ecclesia Ferrariensi presentibus testibus vocatis & rogatis, nobilibus viris dom. Zilimberto dom. Zauliveti milite & focio dom. Canis grandis de la Scala, Manoelo de Menabobus, Manfredo de Costabilis militibus, Francisco de Medicis, Nicolao de Tabula Jurisperitis, Tolomeo de Costabilis, Rainaldo de Bochimpanibus, Foresio notario qu. ser Manetti Florentine Diecesis, Bertarino notario qu. domini Quirici de Verona & aliis. Ad honorem infrascripti Regis , unitatis & pacis, & gloriose M. V. ejus matris, & omnium San-Storum & Sanstarum ejus, & ad reverentiam facrofancte Romane Ecclesie, & ad augmentum facri Romani Imperii, & exaltationem Serenissimi Principis Ludovici Romanorum Regis & semper Augusti, & omnium fidelium ipsius facri Imperii, & ad honorem & bonum statum infrascriptorum dominorum, Civitasum, locorum & amicorum suorum, videlicet magnificorum dominorum Canis grandis de la Scala, Civitatum Verone & Vicentie imperiali auctoritate Vicarii generalis, Rainaldi & Botironi fratrum de Bonacolsis eadem auftoritate Vicariorum Mantue & dominorum generalium Civitatis Mutine, & Francisci de Bonacolsis filii dicti dom. Rainaldi dicte Civitatis Mutine Capitanei generalis, ac etiam illustrium & magnificorum virorum dominorum Rainaldi, Obizonis, Bertoldi & Nicolai, Eftensium & Anchonitanorum marchionum, & terrarum & locorum fibi vel alteri eorum qualitercunque subditarum & subditorum, & hominum amicorum eorum, & Comunis & hominum Civit. Ferrarie, & terrarum & locorum ei subditorum, & amicorum suorum. Spectabilis vir dom. Fridericus Comes Truhendigen suo nomine, tanquam nuncius & ambasiator disti dom. Ludovici Romanorum Regis & semper Augusti ac procuratorio nomine & vice & nomine spectabilis viri dom. Berroldi Comitis de Marchsteten dicti de Nifen: & ex vigore commissionis sibi facte a dicto dom. Bertholdo; & dom. Petrus de Sacho jurisperitus, Sindicus & procurator, & findicario & procuratorio nomine prefati dom. Canis, & Civitatum, Comunium, Terrarum & locorum subic-Storum & subiectarum eidem dom. Cani, & dom. Bernardinus de Nuvolono Civis Mantue Jurisperitus, Sindicus, & procurator, & findicario & procuratorio nomine dictorum dominorum Rainaldi, Botironi, & Francisci de Bonacolsis, & Civitatum, Comunium, terrarum, & locorum subiestorum & subiestarum eifdem dominis ex una parte; & prefati dom. Marchiones pro se

DOCUMENTI. & nomine & vice tergarum, & locorum eis, vel alteri corum qualitercumque subditarum & fubditorum & hominum & universitatum eorum; & dom. Mons de Ducatu Civis Ferrarie jurisperitus, sindicus & sindicario nomine Civitatis, Comunis & hominum Ferrarie ex altera; contraxerunt, inierunt, & fecerunt ad invicem perpetuam societatem, fedus, ligam, & unionem. Promittentes prefati dom. Comes Fridericus, Marchiones Estenles, & Sindici omnibus nominibus quibus supra solepnibus stipulationibus hine inde intervenientibus, sibi invicem, scilicet una pars alteri, & altera alteri fe ad invicem juvare, manutenere, & defendere contra quamcumque personam & personas, Communia & Universitates cujuscunque status & conditionis e. xistant, seu existerent, habendo amicos uniuscujusque partis pro amicis, & inimicos pro inimicis. Et quod de aliqua guerra, briga, vel discordia, que mota esset vel moveretur dictis partibus, vel alteri earum, vel quam ipse partes, vel altera earum hinc retro movisser quocunque modo, via vel causa, simul vel divisim, quomodocunque & qualitercunque, vel quam ipse partes comuniter, & concorditer moverent in futurum, non faciet aliqua ipsarum partium fine consensu alterius partis treguam, pacem, pacta, finem, seu concordiam, nec aliquid in fraudem eorum, set ipsam gueram & gueras, discordias seu . brigas, dicte partes simul viriliter, prout expediet prosequentur. Et omnia & singula supradista promiserunt prefati dom. Comes Fridericus, Marchiones, & prefati Sindici & procuratores predictis nominibus sibi invicem solepnibus stipulationibus hine inde intervenientibus, perpetuo firmiter attendere, observare, manutenere, & non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa sub pena & in pena decem millium Marcharum argenti, & sub obligatione omnium suorum bonorum presentium & futurorum, que pena tociens committatur, & peti & exigi possit cum effectu, quociens factum vel ventum fuerit contra predicta vel aliquod predictorum ; femper ratis & firmis manentibus omnibus & singulis supradictis in quibuscunque Capitulis eorundem. Et pro omnibus & singulis supradictis firmis habendis & perpetuo observandis prefati dom. Comes Fridericus, Marchiones, & prefati Sindici & procurarores predictis nominibus, tactis scripturis corporaliter juraverunt ad fancta Dei Evan-

ponet, & suis litteris sigillatis suo sigillo predictam focieratem, contractum & conventionem approbabit, ratificabit, & confirmabit, & eas sic sigillatas Cancellario dicti dom. Regis infinuabit & presentabit. Et pro predictis attendendis & observandis fe aftrinxit vinculo facramenti, & corporaliter juravit omnia & singula attendere & firmiter observare, & attendi & observari facere ram per dictum dominum Lodoicum Romanorum Regem,

gelia se se perpetuo rata, grata, & firma habere, tenere, & observare omnia & singula supradicta. Et insuper promisit prefatus dom. Comes facere & curare quod dictus dom. Bertoldus Comes de Nifen huic contractui & focietati suum sigillum ap-

quam

quam per dictum dom. Bertoldum, sub jam dicta pena de obdisgatione, ratis manentibus omnibus de singulis supradictis,

Ego Petrus de Fabro Imperiali auctoritate Ferrariensis publiscus notarius filius magistri Merchadantis de Contrata S. Cleamentis, predictis omnibus presens fui, & rogatus una cum Forrexio & Bertarino notariis scribere, seripsi, subscripsi.

## Num. DCCCCLXVII. Anno 1323. 6. Agosto.

Papa Giovanni scrive a' Bolognesi, perché somministrino ajutt alla Chiesa, onde reprimere l'insolonza de Milanesi, i quali eransi resi formidabili per l'alledanza che aveano recensemente contrasa sa cogli Estensi, con Cane, e con Passerino di Mantova. Ex Cod. MS. n. 73. Litterat. Bonon. littera in ordine n. Lix. in Biblioth. Instituti Bononiesis.

Joannes Episcopus servus fervorum Dei dilectis Filijs Regizminibus Consulio Communi & populo Bononiensibus satutem &

Apostolicam Benedictionem.

Ne remedia queramus in longis quam imminens casus perie. ad vos pre ceteris ecce recurrimus confidenter quos tanquami peculiares Sancte Romane Ecclesie filios & devotos novimus ina jurie sue participes & invenimus assiduos sue justitie defensoa res. Clamat namque ipla Ecclesia Mater vestra quod sicur relatio noviter fide digna novificat pridem filii damnate nequitie Raynaldus, Opizo, Bertoldus & Nicolaus quond. Marchiones E. stenses dilectis filiis nostris Bertrando tituli Sancti Marcelli presa bitero Cardinali Apostolice Sedis Legato & Episcopo Bononiemi fe ut dicitur obtulerant ad veram penitentiam obedientiam ipfins Ecclesie redituros ur sub isto velamine taliter date spei fructus libere suorum colligerent prediorum fine quibus ut presumitur verisimiliter ipsi se tueri ulterius in obstinata protervia non sperabant. Nuper vero quia bona fide numquam vitia mansuescunt ipsi una cum Syndico similiter damnati Communis Ferrariensis Ecclesie prefate rebellis juraverunt ut dicitur fidelita. tem in manibus cujusdam Nuncii dilecti filii Nobilis Viri Ludoa vici Ducis Bavarie in legem Romanorum electi & cum corum complicibus Cane de Scala & Passarino de Mantua iniverunt fedus prave societatis & lige qui dicuntur ex-fortium sue gentis accingere cum quo Mediolanensibus persidis in opprobrium Dei noftrum & ejuldem Ecclelie nec minus confusionem veftram & totius Italie subsequenter succurrere valcant, de quibus in Chris fto Nobis & Vobis ceterisque Christifidelibus optitam clementia divina victoriam votivis successibus repromitti. Quocirca Universitatem & prudentiam vestram rogamus attente quatenus ad precidendam dictis rebellibus & damnatis omnem fuccurfus hujulmodi facultatem viriliter more veftro & ftrenne consurgentes velitis sic vicina & opportuna circa id confilia quesumus

adhibere quod distorum Mediolanensium certante Domino attenuata potentia ex rebellium & damnatorum ipsorum subsidio nulla recipere vel sperare valeat resistencie sulcimenta. Datum Avinioni Ostavo Idus Augusti Pontificatus nostri anno septimo.

#### Num. DECCCLXVIII. Anno 1323. 13. Settembre.

Sentenza di scomunica contro Guecello da Camino, e Rizzardo suo figliuolo per motivo dell' eredità di Rizzardo da Camino. Dalla Differtazione MS. del dominio temporale de Vescovi di Ceneda presso l'autore.

Venerabilibus in Christo patribus dom. Patriarchis Aquilejensis & Gradensis, & Archiepiscopo Salisburgensis Ecclesie, & corum fuffraganeis Episcopis, vel Electis, seu Vicariis, vel Vicegerentibus corumdem, & aliis subditis, abbatibus, prepositis, prioribus, archidiaconis, plebanis, & quibuscumque personis ecclesiasticis secularibus, & regularibus, exemptis, & non exemptis, cujuscunque dignitatis, conditionis, & status existant, ad quos presentes nostre pervenerint, Nos Adalmerius Targa olim Archipresbiter Ecclesie Sancti Africani, nunc . . . . una cum venerabili viro fratre Fulcone de Sistarico Ordinis Fratrum Predicatorum in remotis agente, cunt illa clausula : quatenus vos , vel alter vestrum, per vos , vel per alium &c. Apostolice sedis nuntiis deputatis falutem in domino, & mandatis nostris, imo vero apostolicis obedire. Cum vestra paternitas veneranda audiverit & noverit, nos dudum una cum predicto Collega nostro processus, & monitiones canonice fecisse contra & adversus dominum Guecellonem de Camino filium dom. Girardi qu. de Camino, & contra omnes, & quoscunque detentores, & possessores bonorum, seu hereditatis dom, Rizzardi de Camino nune pertinentium pleno jure ad sedem apostolicam, pro eo quia predictus dom. Rizzardus in suo ultimo testamento disposuit, quod nisi predictus dom. Guecello heres per eundem dom. Rizzardum institutus infra decem, & octo menses a tempore mortis dicti dom. Rizzardi computandos, omnia legata, & relicta in dicto testamento contenta exfolvisset; & etiam male ablata per eundem dom. Rizzardum restituta integre essent infra dictum tempus decem & octo mensium per ipsum heredem, predicta hereditas ipfius dom. Rizzardi effet ad fedem apostolicam integraliter devoluta, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, & cum clare constet pet legitima documenta, & comprobationes omni exceptione majores, quod undecim anni sint elapsi, & ultra a tempore mortis dicti qu. dom. Rizzardi, & etiam a dicte hereditatis, & adepte possessionis bonorum prefete hereditatis per dictum dominum Guecellonem, & nondum ipfa legata, seu relieta contenta in dicto testamento predicti qu, dom. Rizzardi fint

DOCUMENTI. exiciuta, nec male ablara restituta, secundum voluntatem testas toris predicti. Et nos una cum predicto collega nostro tunc presente in Venetiis preceptum auftoritate apostolica, qua funa gimur in hac parte, prefato dom. Guecelloni, & aliis detento-ribus bonorum predicte hereditatis, sedentes pro tribunali sub pena excommunicationis in singularibus, personis, & interdisti in capitulis, collegiis, seu universitatibus, & locis per nos in scriptis latis, ex causis predictis, ut infra certum tempus contentum in dictis nostris processibus, diu lapsum, nobis, vel alieui nostri nomine sedis apostolice predictam hereditatem integre restituerent cum fructibus inde perceptis à tempore pene commisse, alioquin ex nune prout ex tune cosdem in eisdem feriptis pro predictis causis excommunicavimus, & Capitula & Collegia, Universitates & loca ecclesiastico supposuimus interdicto. Que bona seu loca talia sunt : Totum Cadubrium , Castra &c fortilitia existentia ibidem, cum aliis terris, dominio & jurisdi-Stione corundem. Caftrum Zumellarum, & ejus Comitatum . Terta Serravallis cum eius inrisdictione & curia. Castrum Fregone cum ejus jurisdictione & curia . Castrum Cordignani cum ejus jurisdictione & curia . Castrum Cavolani cum eius iurisdictione & curia . Villicationes Urfaghi . & Bibani cum earum curiis . Palatium de Tervisio . Palatium & possessiones de Coneglano, Jurisdictio fluminis Sileris . Palatium & possessiones de Mestre; possessiones de Castrofranco; possessiones existentes in districtu Vicentino, & possessiones de Padua; & alia quecunque bona qu. ipsius dom. Rizzardi in quibuscumque existen. tia. Que omnia predictus dom. Guecello. & Rizzardus ejus filius & officiales, confiliarii, & fautores corundem, videlicet dom. Ravarinus Vicedominus in Serravallo, & toto patrimonio. de Camino, dom. Brombarius, dom. Guidolinus de Castello Civitatis Belluni, dom. Octavianus Canonicus Bellunensis, dom. Rainaldus de Civitate Belluni, dom, Henrighettus dictus judex de Feltro, Gulielmus de Padua, & Alexander de la Raina notarius in Serravallo, dom, Osbregerius de Collis, Castellanus de la Valle, & Miraldus de Serravalle, cum multis aliis, quorum nomina igno. ramus ad presens, contumaces cum offensa dei, & injuria, magnoque prejudicio sedis apostolice, tanquam sue salutis immemores, facere omiserunt. Nos autem videntes, & audientes corum contumaciam, & rebellionem effe perniciosam, & mali exempli, damnatam etiam & prejudicialem ipfi fedi apostolice sedentes pro tribunali declaravimus in scriptis ex predictis causis prefatum dominum Guecellonem, & Rizzardum ejus filium cum dictis fautoribus, autoribus, & valitoribus aliis supra nominatis ex predictis monitionibus, & sententiis per nos & collegum noftrum latis, excommunicatos effe, & dictas universitates, populum & Communitares, collegia, & loca elle supposita ecclesia-

flicis interdictis. Precipientes etiam predicta auctoritate apostolica, qua fungimur in hac patte multis ex vobis dominis cum xeverentia tamen patriarchali, archiepiscopali, & episcopali, sub pena ingressus ecclesie, & aliis interioris gradus exacommunicationis, ut infra certum terminum in dicto processu contentum predictos dominos Guecellonem & Rizzardum ejus filium. & alios bonorum hujusmodi detentores & valitores corum . & seguaces generaliter nominatos in aliis procellibus nostris, cum corum nomina ignoremus, denuntiaretis excommunicatos, & dicta loca esse supposita ecclesiastico interdicto, & denunciari . & evitari . . . . . excommunicatos a vestris subditis faceretis. quod fecistis cum virtuosa obedientia, quantum potuistis, ut intelleximus, de quo merito estis laudandi . Verumtamen post predictas declarationes, denunciationes, & publicationes predictarum sententiarum excommunicationis, & interdicti factarum contra prefatum dom, Guecellonem & Rizzardum eius filium . & ceteros detentores bonorum hujusmodi, & seguaces corum supranominatos, & alios quoslibet, spretis clavibus sancte matris ecclesie, tanquam fame sue prodigi, & proprii persecutores ho noris, imitantes Pharaonis duritiam, & obturantes more aspidis aures suas, mala malis accumularunt, partem predicte hereditatis dicti qu. dom. Rizzardi, videlicet Caftrum Zumelarum dom. Martino de Castello Civiratis Belluni militi, cum nullo modo ignorantiam nostrorum processuum possint precendere, de facto, feu de jure non possent, impignoraverunt, & alienaverunt, ex qua caufa impignorarionis, & receptionis predictorum bonorum, ex prelibatis processibus nostris sententiam excomunicationis incurrerunt, cum potius deberent instare, fi fideles christiani elfent, ut Ecclesia Romana, extra quam nullus salvari potest, recuperaret jura sua, quam impedire ut faciunt indebito modo, & sibi de facto applicare nititur in ejus prejudicium, & grava. men, cum de jure non possit. Quare predictos Nos pro predictis causis declaramus in his scriptis ex processibus supranominatis esse excommunicatos; & Vos eosdem ex parte nostra, imo vero apostofica, sub penis predictis denuncietis, & denunciare publice faciatis excomunicatos fingulis diebus dominicis & festivis, pulsatis campanis & extinctis candelis, & cos tamquam excommunicatos evitetis. & evitari a predictis vestris subditis faciatis. Preterea jam dictus dom. Guecellus, & Rizzardus, & alii Officiales, & seguaces, & valitores corum ad tantam clericos, nobiles, & vassalos, municipes, agricolas existentes, seu habitarionem habentes in predictis terris ecclesie, exinanitionem, servitutemque redegerunt, contra statum, & nobilitatem fedis apostolice, quod eis pene nihil habentibus, ut lupus comedit agnum, in bonis suis devorati, depredati, & expoliati. Et no-biles, & feudatarii, & vassalli, & etiam multi alii populares, fideles facrofancte Romane Ecclefie per vim , & terrores funt compulsi, ut suos filios de facto, cum de jure non possent, pro magnis pecunie quantitatibus, in quibus ipse dom. Guecello erat obligatus, darent in captivitatem, donec predicte pecunie quantitates exfolverent. Multis etiam nobilibus, & probis, atque valentibus viris, & utilibus, & necessariis in dictis partibus ex

DOCUMENTI.

inde ejecuis, quia suos filios non dabant in captivitatem, vel predicte inumanitati, ut alii darent confensum & favorem non prebebant . Ex quibus flagitiis alma mater Ecclesia Romana multum est damnificata, & lesa, & quotidie leditur propter hoc, & damnificatur, cum plus glorietur in nobilibus & liberis, arque ingenuis subiectis, & locupletibus, quam in aliis mundanis & dominus noster summus Pontifex, qui revera est in terra Vicarius D. N. J. C. successor Beati Petri, assidua meditatione laborat, juxta credite sibi dispensationis officium ..... Subditorum, ut manifeste patet, & in eorum prosperitatibus utique prosperatur, & amplectitur etiam pro quiete corum labores. & maximas impensas; & cum in tam horrendis, & detc-Rabilibus inhumanitatibus & delictis, ac rebelionibus prefatus dom. Guecello, & Rizzardus ejus filius, & eorum officiales predicti delinguant. & quotidie ad majora committenda conentur. dignum est, ut committentes, & prestantes auxilium, consilium, vel favorem in premissis quoquomodo, ultionis severitas amplius extendatur. Ideixco nos Aldemarius apostolice sedis nuncius prefatus Civitates, Castra, Villas, & alias terras, ubicunque & undecunque fint, que detinentur, vel possidentur quocunque modo vel titulo, seu nomine per dictos dominos Guecellonem & Rizzardum, vel aliquem eorumdem in his fcripris pro predictis causis interdicto ecclesiastico supponimus, precipientes omnibus fidelibus sub virtute fancte obedientie, & pena excomunicationis, ut causa . . . . , vel aliorum negotiorum exercendorum, ex quibus aliqua utilitas, aut auxilium, seu favor posser evenire dictis dominis Guecelloni, & Rizzardo, seu eorum officialibus, vel etiam subiectis eorundem, cum possent resistere, & non resistunt, & sic predicta permittunt fieri, non vadant per terras predictas, nec familiaritatem aliquam contrahant, seu colloquium, nec al quod commercium, sicut est emptionis, venditionis, & donationis, vel alios cujuscunque generis contractus ineant cum eisdem, vel aliquo eorundem, nec eis molant, vel coquant, nec aliquis habeat potestatem condendi testamentum, nec perhibendi testimonium. Et instrumenta confecta in dictis terris, interdicto durante, nulla fint ipso facto. Et etiam ubicumque habitantes in dictis terris fcripferit . fint omnes actus legitimi eisdem penitus interdicti; ut sic venientes inter homines hominum careant suffragio, & rubore confusi citius revertantur ad gremium fancte matris ecclesie. Infuper omnem locum, ad quem predicti domini Guecellus, vel Rizzardus ejus filius, vel ejus officiales supranominati declinaverint, vel aliquis eorundem , quamdiu presentes perseveraverint, ex predictis causis, in his scriptis ex nune, prout ex tune ecclesiastico supponimus interdicto. Et qui post recessum corum de tribus diebus nullus divina officia celebret in eisdem, ut videntes, & audientes a talibus committendis caveant in futurum. Preterea nullus debitor satisfiat eis, vel alicui corumdem de iis, in quibus sibi tenetur, vel alicui eorundem sub penis prepredictis. Et cum a litteris noftre, commissionis contincatur, quod ii opus fuerit invocemus brachium feculare, requirimus dominos Reges, Duces, Comites, Capitancos, Barones, potestates, judices, & alios officiales tam ecclesiasticos; quam seculares, ut de aliqua injuria, seu violentia eisdem, vel corum alicui illatis, vel fi aliqua in terris corum eis debeantur, nullam juftiriam eis reddant, fed ficur ipfi funt inobedientes, & rebelles eren Romanam fanctam matrem Ecclesiam , sie careant jure , auxilio. & remedio omni loco. Si quis autem contra predicta. vel aliquod predictorum fecerit post sex dies a publicatione presentis processus facta in ecclesiis cathedralibus, & aliis locis, prout vobis visum fuerit expedire, quorum fex diegum, duos pro primo, duos pro fecundo, & reliquos duos pro tertio, & peremptorio termino; & canonica, monitione eisdem affignamus in his feriptis, & nune, pro ut ex tune excomunicamus eosdem pro causis predictis. A qua sententia absolvi nequear nisi a domino nostro summo Pontifice, vel a nobis vel Collega nostro, excepto mortis articulo, & tunc fatisfactione prius facta, si habuerit unde faciat, vel de eadem prestet idoneam cautionem. Insuper vobis, & vestrum singulis sub penis predictis precipiendo mandamus, quatenus publicatis presentibus in dictis Civitatibus, & locis solemnibus, prout vobis subdite fuerint, & visum fuerit expedire, im portis majorum ecclesiarum iplarum Civitatum iplos, seu transcriptum earumdem affigi faciatis, & ibidem dimitti, ut ab omnibus innuentibus legi valeant, & videri sie, quod possint ad notitiam: predictosum pervenire, ne ignorantiam possint pretendere de contentis in premissis, vel aliquo corumdem . Penes vos presentes processus, & sententias retinentes, seu transcriptum corum, ut omnes, quorum interfit, a vobis & veitrum fingulis de eis copiam suis expensis, & sumptibus valeant obtinere . Ceterum volumus, ut de publicatione, & affixione per nos, & fingules vettrum, quas ad mandatum nostrum sieri contigerit, & ipsorum modo & forma, nos per vestras patentes litteras vel instrumentum publicum infra quindecim dies a presentatione presentium vobis facta computandos, in Civitate Tarvisii certifieare curetis. Si quis autem aufu temerario predictas noftras litteras, sententias, & processus, declarationes & mandata in totum, vel in aliqua sui parte corruperit, cancellaverit, sou violaverit, sententias & penas predictas incurrat ipso facto, 2 quibus abfolvi nequeat, nisi ut supra est ordinatum . Has autem nostras litteras, sententias & processus, declarationes & mandata, in actis publicis fecimus registrari, de quarum presentatione vobis fienda latori presentium, Nuntio nostro jurato dabimus plenam fidem, & in testimonium hujus rei has litteras fecimus noftri figilli munitione roborgri.

Dat. Tarvilli in loco S. Marie Majoris die martis XIII. mensis Septembris, anno a Nativitate Domini mill. trec. viges. Tom. IX. 50 DOCUMENTI. terrio, Indict. fexta pontificatus Sanctifimi Patris D. N. domini Johannis Pape XXII. anno VIII.

### Num. DCCCCLXIX. Anno 1323. 26. Ottobre.

Beatrice Contessa di Gorizia conferma a Federico da Savorgnas no la vendita di tre Villaggi già fatta dal Conte Enrico sino marito Vicario generale di Trevigi. Ex libro infitrumentorum Antonii Belloni existente in Archivo spectabilium Notariorum Civitatis Utinensis.

In Christi nomine amen. Anno domini millesimo trecentesia mo vigesimo terrio, Indictione sexta, die quinto exeunte Octobre, presentibus nobilibus Viris dominis Hugone de Duino Comitatus Goriciensis, & Terre Tarvisii Capitaneo generali, dom. Rughone de Hebristayn magistro Cutie domine Comitisse Goritiensis infrascripto, Herberdo de Nurisperch, Gerardo de Hebristayn militibus. Otyl dicto Floyanse de Cormono, Alberto scriba domine Comitisso, & Lippo de Goritia, dom. Bernardo de Strasoldo, dom. Francisco de Manzano, dom. Guiscardo de Raspurch, Nicolao filio qu. dom. Federici de Cormono, & ..... filio qu. dom. Conradi de Cormono testibus & aliis pluribus fide dignis. Cum Magnificus & potens vir qu. dom. Henticus illustris Goritie, & Tirolis Comes, Aquilejensis, Brixinensis & Tridentine Ecclesiarum Advocatus, Civitatis Tarvisii, & cjus districtus pro regia Majestate Vicarius Genetalis pretio, & foro trecentarum unius Marcharum folidorum denariorum per fe, suosque heredes fecifice datam, venditionem, & traditio-nem dom. Federico de Savorgnano filio qu. dom. Constantini de Utino pro se suifque heredibus recipiendi de dominio, jurisdictione, jure, actione, & advocatia, quod & quam idem dom. Comes habebat, seu visus extitit habere, & iple, & progenitores sui visi fuerunt habuisse de consuctudine, vel de jure in Villis de Cussignaco, Predemano, & Terenzano, & in omnibus corum pertinentiis jure recti & legalis pheudi ipfins dom. Comiris, fecundum quod contineri dicebatur publicis inftrumentis scriptis manu Henrici de Orzono ipsius dom. Comitis Officialis, & Scribe, & Marchaboni notarii de Tarvisio. Et cum idem dom. Comes dare, & folvere teneretur prefato domino Federico certas pecunie quantitates, & maxime mille fex libras Veronenfium parvulorum, & folidos parvulorum trefdeeim in una parte, pro quibus miffe fex libris parvulorum, & folidis parvulorum tredecim nobiles viri dom. Odorlicus de Cucanca, Federicus de Hebristayn Marescalcus ipsius dom. Comitis, & Jacobus de Cormono milites exriterant fidejuffores , & obligati erant ad eumdum Utinum in Hosteria seu hospitio, & ab inde non recedere, donec de ipsis mille sex libris vero-

nenfium parvulorum , & folidis parvulorum tredeeim cidem dom. Federico cum dampnis, & expenfis fuerit plenarie fatisfactum, spectabilis domina Beatrix illustris Comitista Goritie & Tirolis tanquam administratrix Comitatus Goritie, & bonorum magnifici viri dom. Johannis Henrici Comitis Comitatus predicti volens providere indepnitati dichi filii pro dictis trecentis una Marchis folidorum; & pro predictis mille fex libris Veronensium parvulorum, & folidis parvulorum tredecim, quod quidem pretium capit in summa Marchas quadringentas viginfi fex Fortonos tres folidorum; & folidos tredecim pro fe, & homine & vice dicti filii fui fecit datam, venditionem & traditionem eidem dom. Federico pro fe, suisque heredibus ementi. & recipienti de dominio; & jurildictione; jure , actione ; & advocatia, quod & quam progenitores filii sui habuerunt feu patet suus habuit, vel visus fuit habuisse in Villis de Predemano, Custignato, & Terenzatio, & corum pertinentiis jure recti & legalis pheudi filii fui, ad habendum &c. hoe falvo quod fi in dictis villis vel aliqua corum, & ipfarum pertinentlis maleficium aliquod committeretur, pio quo quis debeat in persona puniri, tune ipse dom. Federicus, vel ejus heredes. aut ejus Officialis vel Gastaldio malefactorem hujusmodi extra villam dare, & confignare per cingulum debeat dicto dom. Comiti, vel suis heredibus, vel ipfius, aut ipsorum Officiali, sive Gastaldioni de Flambri ab eodem, ut justum fuerit puniendum . Promittens prefata dom. Comitiffa &c. predictam traditionem &c. firmam habere &c. fub obligatione &c. &c quod ferenishmus Vir dom. Henricus Bohemie & Polonie Rex , Carinthie Dux , Goritie & Tirolis Comes, & quicunque fiet tutor, vel adminis Arator dicti filii fui predictas venditiones factas tam per predichum dom. Henricum Comitem Goritie , quam per ipsam laudabit, ratificabit, & approbabit. Acta funt hec in Monafterio Rolacensi in choro Eccleste predicti Monasterii ante aram Sana cti Petri.

Et ego Franciscus filius Pellegrini de Cornu Imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui, & rogatus feripfi .

Nos Henricus dei gratia Bohemie, & Polonie Rex, Carinthie Dux, Tirolis & Corifie Comes novificamus Univerfis prefentium inspecturis, qued nos tanquam tutor, & tutorio nomine patruelis noftri dilecti Johannis Henrici spectabilis Comitis Goritie venditiones, pignorationes, & ratificationes, quas quond. Patruus noster dilectus Henricus spectabilis Goritie Comes, sive matertera nottra dilecta Beatrix illustris Comitissa ibidein sua conthoralis fecerunt Federico de Savorgnano filio quond, Constantini de Dominio , surisdictione, & Advocatia Villarum Predemani, Cruffignaci, & Terenzani cum omnibus corum pertinentiis, prout continetur publicis instrumentis scriptis per Henricum norarium de Orzono Officialem & feribam dicti quond. Patrui nostri, Marchabonum notarium de Tarvisio, & Franciscum notarium de Cornu, seu alios, eidem Federico ratificaDOCUMENTI.

mus, & approbamus, seu auctoritate presentium confirmamus, dantes ei presentes litteras nostro sigillo munitas in testimonium super eo.

Datum Goritic die XIII. Maji septime Indictionis millesimo

trecentesimo vigesimo quarto.

#### Num. DCCCCLXX. Anno 1324. 14. Marzo.

Riformazione del Configlio per ovviar le tirannie delli Capitani delli Caftelli. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Conte Scotti N. 6.

Reperitur in Libris Reformationum Comunis Ter. factarum sub potestaria Nob., & potentis viri Domini Conradini de Bucchis de Brixia olim Pot. Ter. scriptarum per Bonstanciscum q. Guidonis Latre Not., tunc Not. dicti Dom. Pot. infraseripta reformatio cujus tenor talis est.

MCCCXXIV. Ind. VII. die Mercurii XIV. Martii Curia Antianorum Com. Ter. coram Nob., & potenti viro Dom. Corandino de Buchis Pot. Ter. in camino Antianorum ad fonum Campane, ut moris est, solemniter congregata proposuit idem Dom. Pot., e segue colle solete formalità.

Die Veneris XVI. Martii Confilio de XL. Comunis Ter.

Fu rimessa a quello de' CCC.

Eodem die Gonsilio majori Com. Ter. coram dicto domino Vicario in palatio minori Com. Ter. ad sonum campane, & voce preconia, ut moris est, solemniter congregato proposuit idem Dom. Vicarius, & fibi periit confilium exiberi super infrascripta provisione lecta in presenti consilio vulgariter, & distincte, cum per Curiam Antianorum, & Confulum & Confilium XL. reformatum extiterit, quod dicta provisio presenti majori Consilio proponatur, cujus quidem provisionis tenor talis est. Hac est quedam provisio facta per Dom. Pot. & ejus Curiam Antianorum, cujus tenor talis eft. Cum plurimum lamentabile, & injusta querela ad aures, & notitiam dictorum Dominorum Potestatis, & Antianorum pervenerit, homines, & districtuales Civitatis Tar. & potissime Armaninum, & socios stipendiarios in Montebelluna secundum qued questus est coram dicto Dom. Pot., & ejus curia Antianorum multiplicibus, & variis gravaminibus, & molestiis per Capitaneos Castrorum, & suos familiares, & alios de corum mandato, & quotidie gravari, & molestari, & per tempora preterita fuisse gravatos & molestatos gravibus variis, & diversis gravaminibus, & motestiis, & in personis, & rebus corum contra Deum, & justitiam, & formam Statutorum Comunis Ter. & pactorum initorum inter Dominam Comitissam facientem pro se, & ejus filio Dom. Jo. Henrico ex una parte, & Comune, & homines de Tar. ex altera secundum quod de predictis est publicum, & noto-

DOCUMENTI. notorium in Civit. Tar. & in grave damnum & prejudicium hominum Civit, Tere, & diftrietus, confiderantes dieti Domini Pot., & Antiani, quod nisi super predictis de oportuno remedio ptovideatur, & confilium, & auxilium adhibeat, cum effectu quod homines maxime de diftrictu , & qui fant prope Castra, funt in confusione, & destructione, ita quod non poterunt, nec possunt flare in diftrietu Ter. providesunt dicil Dom. Pot. & ejus Curia Antianorum, quod proponatur Confifio XL. & fi placuerit Confilio XL, quod proponatur Confilio majori quid faciendum fit, & quid fieri debeat super predietis, & ut occurri possit cum effectu predictis, que fic de faeto per tempora facta funt, & fic quotidie finnt, & ut ceffent predicta, & ne de cetere fiant fic contra Deune, & juftitiem . & formam dictorum Statutorum, & pactorum predictorum, & pro honore, & statu, & conservatione Dom. Pot., & Comunis Ter., & jurium, & status Com. Ter. & ut nullus impune de cetero audeat facere, & committere fie ausu temerario predicta, que omnino cedunt : & redundant contra honorem di-Ai Dom. Pot., & Com. Ter. & in elusionent, & deftructionem juris, & Statutorum, & ordinamentorum Communis Ter.

Dominus Thomasius de Galuello Judex Antianus Comunis Ter. super dicta provisione consuluit, quod per Dominum Pot. & ejus Curiam Antianorum eligantur sapientes in ea quantitate, & secundum quod dicto Dom. Pot., & dicte Curie videbitur, qui super predictis videre, & providere debeant secundum quod eis videbitur pro honore, & utilitate Comunis Ter. & quidquid providerint reducatur presenti Consilio majori. Er secundum quod tune dicto Consilio placuerit obtineat sirmi-

tatem.

Demum in reformatione dicti Consissi, posito partito per predictum Dom. Framontam Vicarium dicti Pot. ad bux. & ball. super dicta provisione, obtentum, & reformatum fuir per CXXVII. Consiliarios concorditor, uno discrepante, ut supra consuluit dictus Antianus.

Die Lune XIX. Martii in reformatione dicte Curie Antianorum dicti Com. ut moris est, solemniter congregate posito paratito per dictum Dom. Vicarium ab bux. & ball, sirmatum suie per XIV. Consiliarios concorditer, nemine discrepante, quod remaneat arbitrio Dom. Por. eligendi Sapientes super dicta provisione provisuros secundum formam reformationis predicte.

Ego Bartholomeus Faci de Quirino Sac. Pal. Not. dictam Reformationem, prout in libris Reformationum Comunis Ter. in-

veni fideliter exemplavi, & fcripfi.

Num. DCCCCLXXI. Anno 1324, 21, Marzo.

Rifoluzioni prese per notizio avute, che gente molta dello Sealigero sosse venuta a Bassano. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Die Mercurii XXI. Martii, Cusia Antlanorum Com. Tarv. coram nobile, & potente viro Dom. Corandino de Buchis de Briania Pot. Tet. in Camina Antlanorum, in palat. Com. Ter. ad fonum campane, ut moria est, solemniter congregata, propositit idem Dom. Pot., & shi petiit confilium exiberi, quid am gendum sit super novis habitis de gente Dom. Canis de la Scalla, que dicuntur venisse Baxianum in maxima quantitate cum armis, quid placet dicte curie ordinare pro desensione, & confervatione Civit., Castrorum, & totius districtus Ter. ac etiam pro munitione eorundem.

Fu rimeffa a' Configli di XL, e maggiore,

Die predicto consilio majori &c. Dom, Ugutio de Pagnano Not. Antianus pro se & aliis collegis suis Antianis dicti Com. super dicta proposta con uluit, quod remaneat in discretione Dom. Pot., & ejus Curie Antianorum eligendorum, si dicte Curie videbitur, per ipsam curiam providendi, ordinandi, & exercendi quidquid fibi videbitus utilius pro ftatu, defensione, & conservatione Com. Ter., Civit. Caftrorum , & districtus Ter. & etiam procedendi, & inquirendi contra quoscumque, & quemcumque qui per verifimiles confecutivas haberet, vel haberi deberet finistra suspitia de jure fecisse, & commissse aliquid contra honorem, & statum Civit. & Com. Ter. & Dom. Comitis Goritie, & quidquid providerint, & ordinaverint in predictis & circa predicta, plena auctoritate presentis Consilii obtincat firmitatem non obstantibus aliquibus Statutis , & reformationibus Com. Ter. loquentibus in contrarium, que quidem statuta, & reformationes Com. Ter. ex nune, prout ex tune, pro lectis, & suspensis habeantur, ac fi essent vulgari. ter, & diftincte perlecta. Et hoc habeat locum tantum per presentem mensem Martii.

Fu presa.

Li Savii peciò eletti, tra le altre cose, ordinarono, che esfendosi inteso, che le genti dello Scaligero erano verso Cavaso
a'lui si spedissero due Nunzii, uno Teutonico, ed uno Latina
con quell'ambasciata, che lor sosse stata prescritta dalla Corte:
di spedire una spia verso Cavaso, un Ambasciatore al governa
di Padova, d'assoldare CC. umini, di spedir ordini, che le vistuaglie delle vicinanze di Castelfranco, e S. Zonone sosse ridotto
un que Castelli.

Num. DCCCCLXXII. Anno 1324. 10. Maggio.

Ordine de'Trivigiani per pagar le spese faste per giustiziare alcum che volevano tradire Castelfranco, e darlo in mano del Podestà di Bassano. Ex quaterno Bullectarum Comunis Tarvisii.

Die predicta loco & presentibus testibus suprascriptis Dom. Coradinus potestas predictus precepit, quod Petrus de Macerada not. exactor extractuum collectorum & mutuorum Comunis Ter. det & folvat de denariis dictorum extractuum triginta quatuor libras denariorum par. . . . Tortori feu Bechario Com. Ter, pro solutione sui falarii co quia justificavit seu plantavit Marcum quondam Mag. Albertini de Castrofranco, Gabriclem quondam Novi, & tres ejus socios quia tractaverunt proditionem Caftrifranchi diftrictus Tervisii, volentes ipsum Castrum franchum prodere & tradere Dom. Pot. Bassiani condep. natos sic mori per ipsum Dom. Pot. prout in sententia condepnationis predicte lata per ipsum Dom. Pot, scripta per Gerardinum qu. Johannis Merli olim not, dicti Dem. Pot. plenius continetur, in rac. quinque libr. denariorem par. pro quolibet, computatis novem libris denariorum parvorum pro expensis factis ad emendum assides & funes, & ad solvendum seu satisfaciendum Cavatoribus qui fecerunt foveas in quos ipsi prodi-· fores merfi fuerunt, ut obirent omnino.

Num. DCCCCLXXIII. Anno 1324. 30. Agosto.

Lettera di Cangrande, con cui proroga il tempo dell'appellazione nella causa fra Niccolò di Rovero e il Comune di Bassano. Ex Tabulatio Civitatis Bassani.

Recordatur nobis dom. Guillelmo de Betvideis per Ambaxatores Com. Baxani ex parte dichi Com. quod nobis placeat quam civius esse potest, esse cum dom. Nicolao a Legibus ad videndum & examinandum processium questionis vertentis inter Com. Baxani & heredes qu. Bindi ex una parte, & dom. Nicolaum de Roverio ex alexera, super appellationem factam per dictum Com. utrum dictum Com. Baxani sit in causa pronunciandi bene appellatum, nec ne, & si este in causa pronunciandi bene appeilatum, placeat nobis signissicate dicto Com. & Provuratori quod predictus dom. Nicolaus mittat literas citatorias Partibus ad comparendum coram eo ad alegandum de juresuo, & cum suis racionibus ad terminum quod sibi videbitur parere, scientes, quod Com. Paxani mittet suos ambaxatores ad dictum terminum cum salario competenti pro dicto dom. Nico-

65

Jao, & nobis satisfacerent; processum autem penes predictum

dom. Nicolaum propter nostram affentiam deposcimus.

Exemplum cujusdam littere cujus tenor talis est. Nos Canis grandis de la Scala Imperiali austoritate Vicarius Verone & Vinacentie &c. Ex vigore nostri arbitrii, & de nostre plenitudine potestatis ex certà scientia prorogamus tempus appellationis, sive instantiam temporis appellationis interposite super questione vertente inter dom. Nicolaum de Roverio, & Comune Baxani, & certos homines Terre Baxani, & heredes qu. Bindi usque quo discretus vir dom! Nicolaus de Altemano sucrit ab egritudine liberatus, & questioni prediste poterit superesse, & ultra ad nostram voluntatem. Mandantes Potesta inostro in Terra Baxani, ac disto dom. Nicolao, nec non cunstis aliis nostris Officialibus, quatenus predistam prorogazionem nostram in omnibus debent observare.

Dat. Verone ultimo Maii Anno dom, M. CCC. XXIV. Ind. VII.

Num. DECCELXXIV. Anno 1324. 23. Giugno.

Boletta per pagar terti Notaj che avevano scritto ifiromenti ed caletro per una Colletta imposta; ed un' impresanza presa dal Comune di Trevigi. Tratta dai Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine amen. Dom. Comdinus de Bochis de Brixia Pot. Ter. precepit quod Liberius de Otonello exactor collede imposite per Com. Ter, sub ipso Dom. Pot .. & publicate . der, & folvat de denariis dicte collecte XX. fold. den. Venet. groff. Asevolo de Aldemario, Jacobo qu. Joannis Vache, & Belenzario Dom. Nicoleti de Zaranto Notariis dicti Dom. Pot. pro solutione sui laboris, quam sustinuerunt ad scribendum inftrumenta Syndicatus, & fecuritatum factarum per Syndicum Com. Ter. Tuscanis, & quatuor Civib, Civitatis Ter. qui mutuarunt quinque mille libras par, pro Com. Ter. datas per diftum Com. Serenissimo Principi Dom. Regi Boemie, instrumenta finium factorum per Dom. Artelium de Rubeis cametarium ipfins Dom. Regis Com. Ter., & quaternos colecte nuper imposite per Com. Ter, ut in reformatione scripta per Relenzerium Nicoleti de Zaranto Not, dicti Dom. Pot, dicitur plenius contineri, secundum formam provisionis facto per certos Sapientes electos: quam per Curiam Antianorum Com. Ter. ad providendum eisdem Notariis de dicto sno labore, ut in Instrumento dicte provisionis scripto per Bartholomeum qu. Cabrielis Peliparii Not. plenius continetur, a me Not. infrascripto viso, & lecto, & Dom. Nicolinus de Doseno Judex, & · Vicarius ipfius Dom. Pot. precepit MCCCXXIV. Ind. VII. die - Mercurii XXVII, mensis Junii in Palatio Com, Ter, presenti-

bus Marco qu. Maphet aurificis, Trivisio de Bovolchero, Baratholameo Nor. predicto & aliis.

Ego Menegellus Ingoldei de Lignamine Imp. auctoritate Sac. Pal. Not. pub., & nunc Not. bulletarum predictorum de mandeto dicti Dom. Vicarii scripsi.

Num. DCCCCLXXV. Anno 1124. 16. Luglio.

Bolletta de Trivigiani per pagare al Podestà il salario ordinario, e per cersi giorni che su nell'esercito del Re di Boemia a Vigo d'Arzere. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Dominus Guibardus de Sabiona Pot. Ter. precepir, & dicie quod Liberius de Ottonello exauctor primi mu tui impositi per Com. Ter. certis hominibus Civit. Ter. super predicto Pot. det, & solvat de denariis ipsius mu tui XL. Libras den. parvor. Dom. Guibardo Pot. predicto pro suo Salario, & quia stetit per Iv. dies ad exercitum Dom. Regis Boemie ad Vigo d'Arzeros in ratione decem librarum parvorum in die, & hoc secundum formam reformationis Curie Antianorum scriptam per Belenzerium de Zaranto Not. dichi Dom. pot. a me Not. vise, & lecte, & Dom. Nicolaus de Doseno Judex vicarius dichi Dom. Potest. precepit in MCCCXXIV. Ind. vil. die Lune XVI. Julii Ter. in minori palatio Com. presentibus D. Petro de Valle, Rizardo de Orfanellis, Belenzerio de Zaranto, Jacobo Joannis Vacche, & aliis pluribus.

Ego Bartholomeus Gabrielis Peliparius Sac. Pal. Not., &

nunc Not. bullettarum scripsi.

Num. DCCCCLXXVI. Anno 1324. 12. Agofte.

Testamento di Guecellone da Camino figliuolo di Gerardo e Padre di Rizzardo. Ex Archivo Canobii S. Nicolai Ord. Pradic, de Tarvisio.

In Christi nomine amen. Anno ejusdem dom. mistes, tercent, vigesimo quarro. Indict. VII. die dominica dwodecima Augusti, presentibus nobilibus viris dom. Odorico de Turre, Gulielmo de Campo Sancti Petri, Ravagnino de Aleardo, Rizziardo qu. dom. Seravallis de Camino, Ricardo de Opitergio, Bonaversio qu. Dom. Bruni de Seravalle, Tobia Bernardo de la Petra, Gabriele qu. dom. Campi, Magistro Alexandro della Raina, Gabriele de Farro, Francisco ejus filio, fratre Partenopeo lectore Ord. Min. de Padua, fr. Zanino de Tarvisso lectore Ord. Min. & assis pluribus testibus ad hoc specialiter vocatis & rogatis. Magniancus & potens vir dom. Guecello de Camino Comes Cenetensis.

filius bone memorie qu. dom. Gerardi de Camino fanus mente licet infirmus corpore timens ab intestato decedere tale per nuncupationem fine scriptis suum ultimum condidit testamentum. In primis quidem sepulturam sui corporis elegit apud Ecclesiam fratrum minorum Sancti Francisci de Tarvisio in arca qu. dicti patris sui, que posita est in Ecclesia memorata anud oftium facreftie. Item vnlt & ordinet ut corpus fuum honorifice sepeliatur induendo ipsum de bono panno scilicet tunica. epitojo tantum mantello capuccio fodratis pellibus varris & aliis ornamentis ut decet, scilicet caligis de bono panno calcaribus deauratis insuper uno panno deaurato de supra corpus fuum posito si contigerit ipsum mori quod absit. Omifis legasie. Item reliquit fratribus predicatoribus de Tarvisio ducentas libras denariorum parvorum. In omnibus autem bonis suis mobilibus & immobilibus quocunque jure & titulo seu modo pertinentibus ad ipsum dom. Guecellonem presatum testatorem Riciardum filium fuum heredem instituit, & cassat & annullat quodeunque aliud testamentum factum fi quod reperiretur tempore retroacto, & ultimo mandet hoc effe fuum ultimum teftamentum & ultimam voluntatem. Mandans & rogans ipsum infuper Riciardum sub pena gratie paterne ut omnibus tam franchis quam servis suis gratiosum se reddat favorabilem & benignum, nt verus imitator domus & prosapie de Camino; infuper nihilominus rogans predictus omnes tanquam amicos & fideles, ut supradictum ejus filium Riciardum habeant in dominum recomendatum & in omnibus familiare & fidele obsequium, nt occurrerit opportunitas temporis & operis celeriter & ilariter impendentes . & fi predictum testamentum non posset valere &c. valeat &c.

Actum in Castro Serravallis super inferiori sala palatii dom.

Guecelli de Camino testatoris &c.

Ego Bartholomeus qu. Simeonis notarii de la Raina Imperiali auctoritare notarius ex commissione dom. Riciardi de Camino superiori Comițis Cenetensis scripsi.

Num. DCCCCLXXVII. Anno 1324. 25. Agosto.

Rizzarde da Camino investifee di alcuni feudi Odorico Signor di Cueagna. Ex exemplari quam mihi exhibuit nob. vir Petrus Antonius Comes de Sbrojavacca.

Anno domini millesimo tricentesimo vigesimo quarto Indist. septima die penultimo Augusti, presentibus Florido qu. dom. Gastacini notarii disti Mutii, Fratre Bono notario disti loci, Crinna de Castello de Civitate Belluni, Armando not. de Villa Cadubrii, Jacobo de Dozzalis, Federico not. de Trasca, Gabriele not. de Foro, Blasso notario de Mezzano, & aliis testibus vocatis & rogaris. Magnissicus & potens vir dom. Ricardus

de Camino, licentia, decreto, & austoritate nobilium virorum donninorum Odorici de Tavarini de Aleardis, & Alexandri Potrellatis Salvaroli Comissariorum suorum ibidem presentium, & consulentium investivit nobilem virum dom. Odoricum de Cutranea de sua ratione seudi Villarum Bugnini & Bandi de Forojuisi secundum quod distus dom. Odoricus sucrat investitus a predicto dominus suicellone de Camino, & secundum quod ipse nunc habet, tenet, & possidet. Qui dom. Odoricus in presensi juravit ad sancta dei Evangelia fidelitatem debitam dicto dom. Ricardo, prout sidelis vassallus sua domino tenetur; & debet, salva sidelitate anteriorum dominorum signo habentum.

Actum in Castro Seravalli in Palatio sup rascripti, dom. Ricardi de Camino.

Ego Odoricus de Petro Imper. auctor, not, his omnibus interfui, & scripsi rogatus.

Num. DCCCCLXXVIII. Anno 1324. 2. Ottobre.

Confulta de Trivigiani di dar lire CC, al Podest à che era stato richieste dal Re di Socmia ad intervenir alle nozze sue congli Anziani. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Die secundo Octobris.

Curia Antianorum Com. Ter. coram dicto Dom. Vicario in camino inferiori Pal. Com. Ter. ad forium campane, more folito congregata, proponit idem Dom, Vicarius, & petit fibi sione facta per Curias Antianorum . . . . cujus provisionis tenor talis eft. Cum ex parte Serenissimi Dom. Dom. Henrici Illustris Regis Boemie, & Ducis Carinthie, assectuose per ambaxatores , & litteras intimatus , & requisitus sit noh. miles Dom. Gebardus de Sabiona honorab. Pot. Ter. quod personaliter accedere velit ad nuprias prefacti Dom. Regis, quas sui prefentia debeat honorare, ac etiam fuper hiis Antiani, Confilium , & Com. Ter, pro parte dichi Dom. Regis per suas litteras fuerunt requifiti, quod obtentu regalis gratie, & amoris dignentur, & velint prefactum Dom. Gebardum fuum Pot. cum ipsorum favore ad diftas nuptias accessurum : & jam diftus dom. Pot. pro honore diffi Dom. Regis, & bono statu Civit. Tar. & diffrictus proposuerit & se continuo preparet accedere ad dictas nuptias de beneplacito, & assensu Com. & hominum Civit. Ter. idcirco dichi Antiani, & maxime attendentes , & considerantes quod in ipsis nupriis multa possunt tractari, provideri, & ordinari, & credibiliter tractabunt, que cedere, & redundare poterunt ad bonum, & pacificum, & tranquillum statum Civit. Ter., & diftriftns, & ad hoc ut dietus dom. Pot. honorabiliter poffit dictarum nuptiarum folemnitatibus intereffe.

quod iple Dom. Pot, habere debeat de denariis Com. Tet, libt. CC. parvorum pro XX. diebus fui itineris, status, & redditus, si contigerit ipsum ire: de denariis tamen non deputatis alicui persone. Ita etiam quod propter hoc non imponatus aliquod prestitum, mutuum, datia, vel collecta ; dum tamen predicta placeat Confilio XL. & majori : & hoc non obstante statuto predicto sub. Rubrica quod Pot. legi faciat statutum quod tangat propostam. Item fatuto posito sub Rubrica de ab-Solutione Statutorum precisorum. Item Statuto posito fub Rubrica qua pena puniantur illi qui darent, ex quo Pot. non potest absolvi. Item Statuto posito sub Rub. de solvendo, & tenendo avere Com. Ter. & quod partita averis Ter. ponatur feparatim : & generaliter omnibus aliis statutis, Reformationibus, & provisionibus Com. Ter. Joquentibus in contrarium.

Fu rime fa al Conferlio de' XL.

- Num. DCCCCLXXIX. Anno 1324. 14. Ottobre.

Confulta de' Trivigiani sopra differente vertenti tra li Comuni di Trivigi, e di Venezia. Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Go, Scotti N. 6.

Confilio majori Com. Ter. Item quid fit agendum fuper con-Ritutione Sindici in questionibus vertentibus inter Com. Terva & fingulares personas ex una parte, & Com. Venetiarum, feut fingulares personas ex altera parte, occasione robárie, que dicitur fasta quibusdam Theoronicis in diftrictu Ter. & robarie & homicidii, que dicitut commissa quibusdam de Clusia in flumine sileris, & occasione questionum, que moventur occasione quarumdam rerum acceptarum per Rizardum qu. Dom. Seravalli de Camino, fett de ejus petitione occasione reppressalearum sibi concessarum per Com. Ter. contra Com. & homines de Civitate Belluni , & fententie late pro Laurentio qu. Martinelli de la capella, contra quosdam fideles Dom. Ducis, & Com. Venetiarum per Judices deputatos ad reddendum jus ina ter Veneros, & Tervifin., & assumptione tertii fienda super predictis. Cum Dom. Joannes de Lavazola Jud. electus pro parte Com. Ter. fuper predictis, & Dom. Arpolinus de Mantua Jud. electus pro parte Com. Venet, non possit effe concordes super decisione, & definitione predictorum.

Nnm. . . . . . Anno 1325. 27. Febbrajo.

Testamento di Ferrante da Camino que Rizzardo, che lascia erede Serravalle suo siguuolo. Dall' Archivio de' Frati Predicatori di Trevigi copio il P. Maestro Federici.

Anno domini milles. trecentes. viges. quinto , Indict. VIII. die mercurii vigesimo septimo intrante februario, presentibus Hendrighetto Petinaro de Tarvilio , Marco filio Vendramini de Storga de burgo Sancti Tomali, Bartholomeo filio magistri Vincentii de dicto hurgo, Usato de Forbicibus, Nigro filio qu. Ludovici de Coneglano, Petro Malaucello precone de contra-cta Sancti Augustini, & Bartolomeo de Silva not. testibus rogatis , & specialiter convocatis, & aliis. Ferrantus de Camino filius naturalis nobilis militis domini Riciardi de Camino qui moratur Tarvisii in contracta Sancti Augustini in domo domini Guecellonis de Sinisforto de Tarvisio infirmus corpore sanus mente, & bone conscientie nolens ab intestato decedere per nuncupationem suum tale condidit testamentum. In primis quidem judicavit corpus suum sepellici ad Ecclesiam Sancti Augustini de Tarvisio, & inter cetera que legavit, reliquit viginti solidos denariorum parvorum schole Sancte Marie de Batutis de Tarvisio, quos denarios det infrascriptus sicut suus heres omni anno annuatim de fructibus & redditibus unius sui horti jacentis in burgo Sancti Tomasi ad cagnanum. In omnibus aliis suis bonis mobilibus & immobilibus presentibus & futuris fibi fuum heredem instituit Seravallum ejus filium cum pacto & conditione, quod dictus Seravallus non possit neque debeat vendere, donare, & alienare, pignorare & permutare de aliquibus mobilibus & immobilibus dicti Testatoriis sine verbo, voluntate, & consensu Bartholomei de Silva notarii: & si aliqua venditio facta fuerit per ipsum Secavallum, non valeat, nec teneat, & sit cassa & vacua, & nullius valoris, & quod ipsa bona pervenire debeant in dictum Bartolomeum causa solvendi & dandi dictos viginri solidos denariorum parvorum dide Schole Sancte Marie de Battutis, dicens & asserens Ferraus quod vult quod fit fuum ultimum testamentum &c. & quod valeat &c. &c si non posset valere &c. Actum Tarvisii in contracta Sancti Augustini in domo habitata per ipsum testatorem. Ego Dominicus de Molianis sacri palatii not. &c.

Num. DCCCCLXXX. Anno 1325, 8. Giugno ,

Confulta de Trivigiani fopra due lettere da Siena, una da Vez nezia, e una della Contessa di Gorizia intorno al rilascito di un Sanese e atturato in Trivigi. Tratta dal Codi documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem Millesimo, & Ind. die Sabbati VIII. mensis Junii Custis Antianorum Com. Ter. predictis in minori palatio ipsus Com. in Camino Antianorum, in loco consuero coram supradicto Dom. Vicario ad sonum campane, & voce preconia, us moris est, solemniter congregatis propositit idem Dom. Vicarius, & periit sibi consilium exiberi quid faciendum sitsuper instaleriptis litteris miss Dom. Pot., Antianis, & Com. Tese per Regimina, Consilium, & Com. Civitatis Senensis, & per consules universitatis Mercatorum dicte Civitatis Senensis, ibia dem in dictis Curiis session per ordinem, & distincte ad intellis

gentiam quarum litterarum tenor inferius declaratur.

Nobilibus, & Sapientibus viris amicis fuis Dom. Pot. & aliis tegiminibus, Confilio, & Comuni Tervisii Regimina, Confilium, & Com, Civit. Senensis cum fincera dilectione falutem. Nobilitati, & amicitie vestre tenore presentium intimamus, quod nuper fuit cum querela expositum per consanguincos, & amicos viri discreti Francisci Pont Civis nofter dilecti, quod ident Franciscus per Curiam vestram ad instantiam Bottolini Gherarde de Venetiis die Pascaris Refurrectionis Dom. noftri Jesu Christi nune elapsi in terra veftra captus extitit, & detentus, & nune in presentialiter detinetur indebite, & injufte ; maxime cum securitatem habuerit, & habet dictus Franciscus a dicto Bottolino per scripturam manu propria Bottolini predicti, & etiam cum captus fuerit die Paschatis predicta, quod fuit & est contra fus, & fustitiam, sicuti aperte cognoscitis, & videtis. Quate vos presentium tenore cum inftantia, & affectione requiria mus, & rogamus, quatenus veftri honore juris debito, & noz firis precibus, gratia, & amore nobis placeat, & vellitis prefatum Franciscum civem noftrum in ejus jure habere tam gras tiose, quam favorabiliter comendatum, & eundem facere libete, & sine disatione temporis, & expensarum gravedine a carceribus relaxari, & pristine restitui libertati. Super quibus vive vocis oraculo exponendis virum discretum, & providum Franciscum Cennis a Dote Civem, & Ambaxatorem nostrum, & a nobis circa dictam materiam informatum ad vestram duximus presentiam cum presentibus litteris, & feriptura dice securital tis, destinandum : cui & hiis que vobis enarraverit, & petierit circa dictum negotium velitis fidem credulam adhibere, & illa gratiofo, & celeri affectui mancipare. Nos enim qui hoc, licet juridicum, & debitum rationi, gratum habebimus, & acceptum, parati sumus vobis in casu simili, so majori libere complacere.

Data Senis die XXIV. Maii, VIII. Ind. Nobilibus , & potentibus viris Dom. Pot. & Regiminibus, Confilio, & Comuni de Ter, amicis carissimis, Consules univensitatis Metcatorum Civitatis Senensis, & ipla universitas falutem , & felicium incrementa. Pro parte providi viri Francisci Poni Civis, & Mercatoris nostri dilecti per consanguineos suos fuit nuper nobis lamentabili expositione narratum, quod idem Franciscus in terra vestra ad instantiam Bottolini Gerardi de Venetiis in die Pascatis Resurrectionis nostri Jesu Chrifti captus extitit , & derentus de facto contra justitiam, & contra securitatem, & licentiam a dicto Bottolino, ut proponitur fibi data, de que nos admirari compellimur, nam ob reverentiam tante folemnitatis, Se Palchatis libere posse moram contrahere debitores in qui-buscumque Christi fidelium terris, & locis tali die Paschass concedi debuit, & consuevit, Verum etiam promissio facta fecuritatis, & licentia data, que in quacumque fide fervatur . que precessit, ut per scripturam manu dichi Bottolini apparete proponitur, non minus nobis admirationis materiam adtulerunt. verum quia quandocumque per Curiarum ministros aliqua de facto preter regiminum conscientiam fieri contingunt, que fube fequenter per superiores corum libra juftitie corrigantur, nofque puremus quod talis detentio preter conscientiam veftram de facto processit, & dignum fore, arque juridicum quod di-Aus Franciscus contrario imperio relaxetur. Sapientiam veftrairi, & amicitiam caram confidenter requirimus, & rogamus, quatenus non minus noftro amore, & gratia, quam juris intuitu dictum Franciscum vobis placeat facere relaxari, nos enim ad hoc tam gratiole, quam effectualiter celeri obtinefidum providum virum alterum Franciscum Cennis Civem, & Mercatorem nostrum ad vos cuin multa securitate cum presentibus de nofire mentis intentu informatum plenarie tamquam ambakatorem fuper dicta materia destinamus; rogantes denno amicitiam veftram, ut eidem in presenti negotio fidem credulam adhibere vellitis. & ejus petitionem benigne, ac gratiole effectualiter exaudire, ut nos qui dictam relaxationem multum gratam habebimus, vobis in similibus & majoribus casibus pro meritis

Data Sen. die XXI. Mensis Mail VIII. Ind.

obligemur.

Furono eletti Savi per disaminar la materia.

A c. LXX. Eodem milles. & Ind. die martis XI. mensis Junii. Curiis Antianorum &c. Joannes Superantio Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Dux, Dom. quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, Nob. & Sapienti viro pot., ac prudentibus viris Antianis, Consisio, & Com. Ter. amicis suis discritis salutem, & sincere discritionis affectum. Alias discritionem vestram rogavimus in savorem Butulini Gerardi discriticis, & sidelis nostri in causa quam habet cum Francisco de Poni de Pischiatis de Siena ejus debitore, qui occasione diacti discriticis carceribus est detentus. Sed cum intellexeriati

mus dictum debitorem conari defraudare inique Civem noftrum, & effugere solucionem debiti prelibati, iterato vestram nobilitatem affectuose rogamus, quatenus vobis placeat contemplatione justitie, nostrique amoris favorem vestrum inceptum continuare, & perficere erga eumdem civem nostrum, & sic providere, & facere effectualiter, ut speramus, quod Civis noster per vestram justitiam, & subsidium consequi valeat jura sua, quia ex hoc vobis erimus obligati, & desiderantes negotium antedictum optatum fortiri eftectum, ad vos mittimus discretum virum Sevastianum Not. Nuntium , & fidelem nostrum pro exponendis predictis, cui velitis fidem credulam adhibere.

Data in nostro Ducali Pal. die X. Junii VIII. Ind.

A c. LXXI. Eodem millesimo, & Indict. die Mercurii XII. mensis Junii Curiis Antianorum &c. Nos Beatrix Goritie, &c. Tirolis Comitisse mater & tutrix Illustris Dom. Dom. Jo. Henrici nati nostri Goritie, & Tirolis Comitis, nec non Civitat. Ter. & districtus auctoritate regia Vicarii generalis nobili, viro Gerardo de Sabiona Pot. nostro Ter. ex vigore nostri arbitrii ex certa scientia per hec scripta comittimus, & mandamus, quatenus non obstante aliqua reformatione, vel commissione facta per Curiam Antianorum Civit. Ter. questionem , & causam vertentem inter Butolinum Gerardi de Venet seu Michaelem Simeonis munarii Not, procuratorii nomine dicti Eutolini ex una parte, & Franciscum de Ponis de Pischiatis de Senis, seu Dondedeum de Laroja Not. procuratorio nomine ipsius Francisci ex altera parte occasione cujusdam questionis, missi funt ad nos, & Com. Ter. Ambassiatores per partem Com. Venet. pro una parte , & pro parte Com. Senarum ex altera parte per te, & curiam tuorum Judicum folumodo, fecundum quod melius tibi videbitur bene, & diligenter discutere, & enaminare, & excuti, & examinari facere debeas, & secundum quod justum, & equum fuerit pronunciare, & procedere : ita & taliter quod aliqui distorum Comunium & aliqua distarum partium de justitia facta nullam legitimam habeant materiam conquerendi harum testimonio litterarum.

Data Ter. die XII. Junii VIII. Indict.

Num. DCCCCLXXXI. Anno 1325. 10. Giugno.

Confulta de' Trivigiani sopra notizie da Ceneda che li Serravallesi non la computavan compresa nella tregua con Cane, sopra novità di Padova, e sopra difficoltà della Contessa incontrate nell' efiger le Colte da lei deputate. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem Milles. & Indit. die Mercurii decima Mensis Junii Curiis Antianorum Com. Tar. in minori palatio ipsius Com. coram supradicto Dom. Bernardo de Stravolo de Cremona Judice .

Hee, & Vicario dicti Dom. Pot. ad fonum campanelle, ut motis est, folemniter congregatis, proposuit idem Dom. Vicarius & periit fibi confilium exiberi, quid faciendum fit super infraferiptis ex parte Domine noftre Dom. Comitife Antianis , & certis sapientibus electis per Gurias Antianorum predict.; primo super eo quod Capitaneus de Ceneta, & homines dicte terre de Ceneta venerunt ad ipsam Dom, Comitissam, dicendo, & asserendo, quod illi de Seravallo, qui ibi sunt pro Dom. Cane de la Scala, non intendunt, ut dicunt, habere eos in tregua firmata inter ipsam Dom. Comitissam, & Com. Tar. & suas gentes ex una parte, & ipfum Dom. Canem Vicarium Verone. & Vincentie &c. & fuas gentes ex altera, minandos eos in avere & personis. Quare dicunt, & exponunt dici Capitaneus. & homines dicte torre de Ceneta ipfi Dom. Comitiffe , quod nisi sint in dicta tregua, vel habeant ibi munitionem gentium ad defensionem dicte terre de Ceneta; quod non poterunt ib? stare, nee tueri, nee teneri contra dictos homines de Seravallo .

Irem petiit dictus Dom. Vicarius sibi consissum exiberi quid faciendum sit super novitatibus super occursis in Civitate Padue Item super eo quod dicta Dom. Comitssa afferit, seu proparte ipsius afferitur, quod de collectis Com. Tar. sibi deputatis non potest habere integram satisfationem, secundum quod deber, aut propter negligentiam exactorum, vel propter paupertatem gentium, quibus imposite sunt dicte collecte.

Furono rimesse al Consiglio di XL. e da questo al maggiore . Eodem millesimo, & Ind. die Jovis XX. mensis Junii . Confilio majori &c. Dom. Nicolaus de Aldemario Judex Antianus Com. Tar. pro se, & aliis sociis suis Antianis disti Com. super dicta prima proposta super facto illorum de Ceneta, & super secunda super novitatibus nuper occursis in Civir. Pad. consuluit, quod per Curias Antianorum Dom. Pot. eligantur fex vel VIII. Sapientes, secundum quod ipsis Curiis videbitur convenite, qui sapientes interesse debeant cum Dom. noftra Dom. Comitiffa, & ejus Confilio; & fuper ipfis propositis, & carum qualibet deliberare, consulere, & tractare, secundum quod melius, & utilius eisdem videbitur pro honore, & statu ipfius Domine Comitisse, & Civit. Tar. & hominum de Ceneta : & quidquid super dictis duxerint ordinandum, plenam habeat firmitatem, ac si factum foret per presens majus consilium. Hoc addito, & intellecto quod dicti sapientes, nec eorum aliquis imponere possint mutuum, vel collectam aliquam in generalitate, vel specialitate in Civit. Tar. vel districtu, nec providere de aliquo mutuo, vel collectis imponendis, nec aggravare possint aliquem Civem Civit, Tar. & diftrictus citra Plavim in havere, vel personis.

Item super fasto collectarum deputatarum dicte Dom. Comitiffe consuluit quod per dictos Sapientes per ipsas Curias Antianorum eligendos respondeant ipsi Dom. Comitiste, quod imposi-

tio ipfaram Collectarum facta fuit hominibus, & personis, qui hene possunt solvere ipsas collectas, & quod ipsa Dom. Comitissa procurate debeat, & faciat cum ipso Dom. Pot. & officialibus ipfius , quod exigant, & exigere debeant, & faciant exigi ipfas Collectas .

Tutte e tre le proposte furono prese giusta il consulto di Nica colò Adimaro, e furono clesti li Savi.

Num. DCCCCLXXXII. Anno 1325, 15. Giugno.

Confulta de' Trivigiani sopra una lettera di Padova di vario materie. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem milles. & Ind. die Sabbati XV. mensis Junii . Curiis Antianorum Com. Tet. in loco confueto predicto ad fonum campanelle, ut moris eft, folemniter congregatis coram supradicto Dom. Vicario dicti Dom. Pot. proposuit idem Dom. Vicarius, & petiit fibi confilium exiberi quid faciendum fit fuper infrascriptis litteris miss spectab. Dom. Dom. B. Illustri Comitisse Tirolis, & Goritie ac tutricis clari Juvenis Domini Jo. Henrici Goritie & Tirolis Comitis, & Civit. Ter. & diftrictus auctoritate regia Vicarii Generalis , regiminibusque Civit. Ter. ex parte regiminum Civit. Pad. ibidem in dictis Curiis Antianorum lectis per ordinem, & distincte per me Zordanum

Not. infrascriptum. Quarum litterarum tenor talis est.

Spectabili Domine dom. B. Illustri Comitisse Tirolis, & Goritie, ac tutrici clari Juvenis Jo. Henrici Tar, Capitanei, Regiminibusque Civit, ejusdem, regimina Civit. Pad. quam sibi falutem. Rogamus vos affectuose quatenus comoditate nostra rogare vellitis dom. Beraldinum de Caserio, ut expectet nos usque ad Kal. Julii proximas; co enim tempore noftra dacia locabuntur. Vellitis quoque Dom. Regi Joanni Bocmie, & Polonie pro nobis ohlato regratiari, prout expedire videbitis. Delibera. veramus insuper mittere Dom. Schinellam, & Oldevraudinum ad conferendum cum ambaxatoribus vestris super responsione fienda Bononiensibus, sed modo cogitavimus sibi respondere, quad relata nobis per noftres ambaxatores, qui Bononie fuerunt, fignificavimus Dom. noftro Carinthie Duci, fine cujus consensu nihil facere possumus. Cujus cum habuimus responfum, predictis Bononiensibus responsivam dabimus, juxta mandatum ipfius. Unde fi vobis placet etiam taliter respondere eis rescribere per nuncium vestrum, quibus etiam cum hujusmodi responsum mittere intendimus nuncium noftrum,

Data Pad. XV. Jun. VIII. Ind. Dominus Tholbertus Calza Antianus Comunis Ter. consuluit quod Dom. Beraldinus de Caferio per Antianes Com. Ter. de. beat rogari, ut expectet ipsos usque ad dictas Kalend. Et super alia parte ipsarum litteratum continente de regtatiando Dome, Regem Boemie, & Polonie &c. consuluit quod per litteras Dom. Pot. Antianorum, & Sapientum Civit. Tar. Dom. Dom. Jo. Rex debeat regratiari de oblatis per ipsum in suis litteris alias peripsum missis com. Ter. Et super responsione sienda Bononiensibus consuluit, quod dicta Dom. nostra Dom. Comitissa debeat rogari per Antianos Com. Tar. quod habeat Sapientes alias deputatos, & electos pro predicta responsione sienda secum, & cum ipsis communicate, & colloquium habere super dicta responsione, & secundum quod tune ipsi Dom. Comitisse placuerit sie siat.

Fu presa.

#### Num. DCCCCLXXXIII. Anno 1325, 23. Giugno.

H Comune di Bassano elegge due Veroness in procuratori per agire nella lite contro Niccolò di Rovero. Ex Archivo Civitatia Bassani.

Anno domini millesimo trecentesimo vigesimo quinto Indict. ostava, die vigesimo tercio mensis Junii in Baxano in palacio veteri Com. Baxani in contrata putei, presentibus Anthonio dicto Titono precone Com. Baxani qu. Palqualis, & Aymo di-cto Carlino qu. Dulzamici dicti Fede precone ejustem Comunis Baxani, & aliis. Ibique discretus & sapiens vir dom. Gaymarinus de Provedonibus de Brixia Judex & Vicarius Nobilis Viri dom, Orici de Pojana Terre Baxani honorabilis Potestaris pro magnifico & excellenti dom. dom. Canegrandi de la Scala imperiali auctoritate civitatum Verone, & Vicentie Vicario &c. vice & nomine dicti dom. potestatis, & ex arbitrio sibi concesio per dictum dom, potestatem, officiales, & plusquam due partes hominum de Confilio Terre Baxani, in pleno generali Consilio diste Terre ad sonum campane voce preconia more solito congregato, unanimiter, & concorditer, & quilibet eorum in folidum fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt dom. Bonaventuram not. de Albertis a Ponte petre, & Bertolinum not. qu. dom. Quirici de contrata Sancti Tome Cives Verone, licet absentes tanquam presentes, & utrumque eorum suos, & dicti Com. nuncios, Sindicos, & Procuratores &c. ad comparendum coram discreto & sapienti viro dom. Nicolao de Altemano Judice delegato magnifici dom, dom, Canis grandis, de la Scala Vicarii antedicti ad prosequendum litem, questionem, seu causam appellacionis commissam dicto dom. Nicolao de Altemano per dictum dom. Vicarium, ad quem se appellavit Avancius dictus Cinus qu. dom. Guidoti Sindicus dicti Com. a quadam sententia lata contra dictum Sindicum, & Com. Baxani per Nobitem virum dom. Petrum de Verme pro dom. Nicolao de Rove. rio,

68 Docum En Ti.
Tio, ut in ipla sentencia scripta per Gransionem not. Ses. Mis
colai de Baxano continetur, & ad alagendum &c.

Ego Johannes not. publicus qu. Ser Jacobi dom. Federiei de Baxano his interfui, & de mandato predicti dom. Judicis, &

conscensa Consilii Baxani hec scripsi.

## Num. DCCCCLXXXIV. Anno 1325. 25. Giugno;

Consulto di alquanti Giudici elettida' Trivigiani, i quali decifero che il Sancse non fosse legittimamente carcetato, e perciò non si dovesse specir a Venezia, ma rilasctare. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem milles. & Ind. die martie XXV. Mensis Junii Curiis Antianorum Com. Tar. in palatio minori ipsius Com. in camie no Antianorum in loco consueto coram supradicto Dom. Bernardo de Stavolt de Cremona Judice, & Vicario supradicti Dom. pot. ad sonum campane ut moris est, solemniter congregatis, proposuit idem Dom. Vicarius, & peciit sibi consilium exiberi, quid faciendum sit super infrascripto consilio dato, & portecto per infrascriptos Judices alias assumptos, & electos per ipsos antianos, & corum Curiam super detentione Francisci de Scenis detenti, & carcerati in carceribus Com. Tar. ad petitionem Bortulini Gerardi de Venetiis ibidem lecto, & vulgarizato in distis Curiis per me Zordanum Not. infrascriptum, cujus consilii tenor talis est.

In nomine Jesu Christi amen. Super eo quod queritur, & dubitatur utrum Franciscus de Senis detentus, & carceratus in carceribus Com. Tar. ad petitionem Bortolini de Venetiis creditoris ipsius Francisci, potuerit de jure tapi, & detineri, & utrum ex litteris incliti Dom. Dueis Venetiarum, de novo tranf. missis Dom. Pot. & Com. Tar, in quibus petitur ipsum tamquam debitorem dicti Bortolini, & qui dicitur se transtulisse in prejudicium disti Bortolini de Venetiis ad Civit. Tar. transmitti ad Civit. Venet. fecundum formam pactorum, veniat transmittendus Venetias, secundum formam dictarum litterarum nec ne; visis assumptionibus de nobis factis per Curiam Dominorum Antiano. rum, visis omnibus, & singulis probationibus, & actitatis hinc inde hue usque factis, visis dictis litteris, & forma dictorum pactorum, habita super omnibus, & singulis predictis matura. & diligenti deliberatione semel, & plurics, & auditis partium allegationibus consulendo dicimus, & credimus concordirer nos Bernardus de Stavolt de Cremona Vicarius, Albertus de Flumesello de Padua Vicarius, Antonius de Laudis de Mutina, Ubertus de Mutina Judices Assessores Dom. Guibardi de Sabiona Pot. Tar. Mattheus Robertus de Salomone, Nicolaus de Clarello, Thomasius de Frontis, & Plasentinus de Monte martino Judicos, dictum Franciscum de Senis non potuisse de jure capi, & deti-

DOCUMENTI. 69 detineri, sed relaxazi debere, & non esse transinittendum venetiis ex vigore dictorum pactorum, & litterarum predictarum difti Dom. Ducis, ex hiis que apparent probata huc usque.

Bortolino fece perciò una protesta, che fu ricevuta, ed asse-

gnato termine per le prove .

## Num. DCCCCLXXXV. Anno 1325. 27. Giugno.

Elezione di Savj in Trivigi per far intendere alla Contessa di Gorizia che non si poteva dare l'ajuto di milizie che richiedevano i di lei Capitani del Contado di Gorizia. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem millesimo & Ind. die Jovis XXVII. Junii Curia Antianorum Com. Tar. & certis sapientibus hominibus Civit. Tar. electis, & convocatis per Dom. Pot. & ejus Curiam Antiano. rum in minori Palatio ipsius Com. in Camino Antianorum, in loco consueto, coram dicto dom. Pot. & discreto & sapiente viro Dom. Bernardo de Stavoit de Cremona Judice, & Vicario supradicto, ad sonum campane, ut moris est, solemniter congregatis, proposuit idem Dom. Vicarius, & petiit sibi consilium exiberi quid faciendum fit super infrascriptis litteris miffis Domine Comitisse per Dom. Ugonem de Duyno, & D. Henricum de Peuma, super quibus dicta Domina Comitissa petiit auxilium secundum quod in ipsis litteris continetur, quarum tenor talis eft.

Excellentissime Domine sue Domine B. Comitisse honorabili Goritie, & Tirolis Hugo de Duyno, & Henricus de Peuma, Comitatus Goritie ejus Capitaneo cum recomendatione fe ipsos. Noverie vestra Dominatio per presentes quod intendentes ad conservationem hominum, & ftatus domus Goritie, volentesque resistere hiis qui eamdem domum supeditare conantur tota cordis affectione procuravimus, quod Dominus Comes Federicus, & nos omnes de partibus istis vestri fideles, & subditi hedierna die hospitabimus in Fara juxta Isoncium cum decenti sociorum equitum comitiva, & die crastina versus Cordevadum juxta Portum Gruarii intendimus equitare. Quare vestre dominationi duximus supplicandum, quatenus omnes equites armiferos, quos habere poteftis, & pedites faltem ufque ad quadringentos ad nos omni dilatione postposita mittero non tardetis : quos quidem pedites fatis leviter habere porestis, scilicet precipiendo districte cuilibet Capitaneo vestro Castrorum , & terrarum districtus Tax. quod circa quantitatem peditum fecundum possibilitatem suam vobis debeat affignare. Indubitanter sperantes, quod si vestrum subsidium, prout petimus, nobis duxeritis impendendum, Deo propitio, taliter faciemus quod honores, & status domus Goritie manutenebimus, & inimicorum. superbiam

deprimemus. Noveritis etiam Dom. noftrum juvenem filiumves firm sanum fore; & illarem de persona.

Fu rimeffa à Configli di XL. e maggiore.

Bodem die Veneris (XXVIII. mensis Junii) Consilio majoris Com. Tar. &c. Domin. Nicolaus de Aldemario Jud. Antianus Com. Tar. pro se, & aliis sociis suis antianis dicti Com. consuluir quod per Curias Antianorum Dom. Por. & Com. Tar. eligantur sex Sapientes, qui interesse debeant cum predicta Dom. Comitissa & conferre cum ea super dictis litteris allegando quod ad presens sieri non possunt contenta in ipsis litteris, cum homines districtus Tar. sint occupati occasione messium, & propter alias causas varias, & diversas, & quidquid dicti sapientes cum dicta Domina Comitissa feccint in predictis plenam habeant sitmitatem, & si secum esse presens majus Consilium, dumodo dicti sapientes non possunt, nec debeant imponete, nec imponi facere aliquod mutuum, vel collectam aliquam in generali, vel speciali in Civit. Tar. vel districtu, nec cogere aliquem de Civit. Tar. vel districtu eitra Plavim super predictis.

En presa, e furono eletti i Savj.

Num. DCCCCLXXXVI. Anno 1325. 7. Luglio.

Autorità data al Vicario della Contessa di Gorizia di provveder alla sicurcaza della Città in Podessaria vacante, insieme con la Corte degli Anziani, o con altri Sapienti, e senza, a loro arbitrio. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Anno Domini MCCCXXV. Indict. VIII. die Dominico VII. mensis Julii. Curiis Antianorum Com. Tar. & certis sapientibus electis per ipsas Curias Antianorum in camino Palatii minori Com. Tar. in loco consueto ad sonum campane, ut moris est, solemniter congregatis coram discreto, & sapiente viro Dom. Jacobo Plebano de Chavendilino Vicario Exame Domine Beatritis Goritic, & Tirolis Comitis, at administratricis Illust: Dom. Dom. Jo. Henrici Goritic, & Tirolis Comitis, & Civit. Tar. & districtus auctoritate regia Vicarii generalis Vice potestas, in Palatio Com. Tar. pro ipsa Domina Comitisa proposuit idem Dom. Vicarius, & petiit sibi consilium exiberi, quid faciendum sit super custodia, regimine, & statu Civ. Tar. vacante Pot. usque ad adventum Dom. Pot. suturi ad regimen Civit, Tarvisii.

Fu rimeffa al Configlio de' XL. e al maggiore.

Eodem millesimo, & Ind. die Mercurii X. mensis Julii Consilio majori, &c. Domin. Jo. de Meunico Not. Antianus Com. Tar. pro se, & aliis sociis suis Antianis disti Com. consuluit quod remaneat in provisione disti Dom. Jacobi Plebani Vicarii Domine Comitiste, & Curiarum Antianorum Com, Ter. per

Documenti.

se, vel cum Sapientibus, & sine Sapientibus, per ipsos eligendis, & quidquid super predictis seccrist, plenam habeant firmitatem, ac si sactum esser per presens majus consilium; dummodo non possint, nec debeant imponere, nec imponi sacere aliquod mutuum, vel collectam alicui homini vel persone Civita Tar, & districtus.

Fu presa .

Num. DCCCCLXXXVII. Anno 1325. 2. Agosto.

Richiesta de Trivigiani al Podestà di Febre, che sossero restituita certe pecore a Guglielmo da Onigo. Tratta dal Cod. document ti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Nobili, & potenti viro Dom. Galesio de Nichesola Pot. Feltri, Consilio, & Com. Civit. ejusdem, Julianus de Malviciis de Bononia Pot. Ter. Antiani, & Com. Civit. Ter. falutent profpetam, & felicem. Que rellam pro parte Nob. Civis nostri Dom. Guillelmi de Vulnico nuper audivimus referentis, quod per Contum. . . . Cojati Pascaletum de Fonzasio, & quemdam filium Francisci de Arsedo Diecesis Feltrensis circa, septingentas pecudes a lacte de super montibus ejusdem Dom. Guilielmi sitis in nostro Territorio Ter. ablate, & distracte fuerunt, quod in damnum; & prejudicium ipfius nostri Civis in suos usus nepharie converterunt, robatiam contra fidem treguarum initarum binc inde nequiter comittendo. Unde cum talia non possumus oculis coniventibus pertransire, que etiam vobis debent merito diplicere, prudentiam vestram precamur atente, quatenus dictos vestros subditos cogere debeatis ad restitutionem distarum Be-stiarum sie ablatarum, cum restitutione danni, & expensarum dicto nostro Civi integre facienda, secundum quod de jure pro satisfactione dicti Dom. nostri Civis putaveritis, & vobis videhitur convenire. Alias eidem Civi nostro de indemnitate ipsius, de oportuno remedio curabimus providere, secundum quod per formam Statutorum nostrorum ex speciali vinculo Sacramenti de jure tenemur. Super quibus vestram intentionem per vestras litteras rescribatis. In cujus rei testimonium presentes litteras Comunis nostri sigilli fecimus roborari insigniti, & ad cautellam nostram registro nostre Curie registrari, de quarum presentatione latori carum Petro de Burgo S. Bone preconi nostro dabimus plenam fidem.

Data Tar. die II. Augusti VIII. Ind.

Num. DCCCCLXXXVIII. Anno 1325. 4. Agosto.

Ambasciata de Trivigiani a Venezia per notificare, che era fato rimosfo il Vicario Giacomo da Cavendolino, giusta la richiefta di quella Republica . Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Nomine noftri Jesu Christi amen . Hec est forma Ambaxate fiende inclito Dom. Duci, Consiliariis, & Com. Venet. ex parte Excelme Domine Beatricis Goritie, & Tirolis Comitisfe, & Comunis Ter. super requisitione facta per litteras ipsius Dom. Ducis, & Com. Venetiarum de expeliendo Dom. Jacobum de Chavendolino de omnibus officiis ipsius Dom. Comitisse, &

Com. Ter. & de ipla Civitate, & districtu Ter.

In primis namque premisso reverenti salutationis . & recomendationis honore, dicatur & exponatur qualiter ipsa Domina Comitiffa, intellectis litteris predictis ipsius Dom. Ducis, & costentis in eis, & habito super eis suo consilio, & cum suo Pot. & hominibus Ter. ad contenta in ipsis litteris, nec de jure. nec ex forma pastorum hinc inde communium tenentur, tamen intendentes ipla Dom. & dictus Pot. & Comune, & homines Ter. ut avidi femper ipsi Dom. Duci , & Com. & hominibus Venetiarum in omnibus, que sibi essent in possibilia complacere, attentis litteris supradictis ipsius Dom. Ducis, & Consilio, & precibus ipsius Dom. Pot. & Com. & hominum Ter. in hac parte, eadem Domina Comitissa ipsum Dom. Jacobum de Chavendolino expulsit, cassavit, & totaliter, & perpetuo amovit ab omnibus, & singulis officiis suis, sive que habuit ab ipsa, vel Com. Ter. fine aliqua spe alicujus restitutionis de ipso facienda. propter que supplicent instanter ipfi inclito Dom. Duci ; Confi-Jiariis, & Comuni Venetiarum, quod Palate debeant aperiri, ad hoc ut perpetuus amor, & benevolentia hine inde perpetuo perseveret, augeatur, & erescat, quod cadem Comitissa, Dom. Pot. & Com. & homines Ter. fumme desiderent, & affectant.

Item in predictis, & circa predicta dicatur, & exponatur, que putaverint expedire.

# Num. DCCCCLXXXIX. Anno 1325. 7. Agosto .

Licenza concessa dal Podestà di Trevigi al Vescovo di Ceneda di venire a Trevigi , farvi, e ritornare, e ciò per XIV. giorni . Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Nos Julianus de Malviciis de Bononia Pot., Antiani, & Com. Ter, Venerabili in Christo Dom. Francisco Dei gratia Episcopo Cenetensi. Veniendi ad Civitatem Ter. & ibidem standi, & redeundi cum ejus comitiva, rebus, & personis libere, & secure licentiam, & affidantiam tenore presentium concedimus, & largimur diebus quatuordecim a data presentium tantummodo valituram. In cujus testimonium presentes Com. Terv. Sigilli munimine fecimus roborari.

Data Ter. die VII. Augusti VIII. Ind.

## Anno 1325. 8. Agosto.

I Trivigiani sospendono il Mercato in Asolo per timore de' nimici. Tratta onde la precedente.

Nos Julianus de Malviciis de Bononia Potestas Tarvissi, Antiani, & Consules, & Comune Civiratis ejus dem provido viro Joanni de Genzis Rectori in Asylo pro domino Petro de Riemberch Capitaneo disti loci, nec non hominibus, & Comuni de Asylo salutem & omne bonum. Ad litteras, quas super fasto nundinarum vestrarum vos Capitaneus nuperrime destinastis, sie vobis deliberato consilio respondemus, quod considerantes astutiam inimicorum nostrorum, qui statum domine nostre domine Comitise, & nostrorum destruere moliuntur, vobis per hec scripta committimus & mandamus, quatenus mercatum vel nundinas in burgo vel subtus burgum, aut in Muxillo ista vice non permittatis aliquatenus celebrari.

Dat. Tarviki VIII. Augusti Indict. VIII.

#### Num. DCCCCXC. Anno 1325. 19. Agosto.

Preghiera de' Trivigiani al Doge di concerrere alla elezione di un terzo Giudice per giudicar certe differenze tra Venezia, e Trivigi. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Illustri, & Excelso Dom. Dom. Jo. Superantio Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie dignissimo Duci, nec non quatte partis, & dimidie totius Imperii Romanie Dominanti, Julianus de Malviciis de Bononia Pot. Antiani, Consilium, & Com. Ter. salutem ad vota selicem. Ecce Nicolaum latorem presentium nunc nostrum juratum cum litteris electionis tertii Judicis, videlicet Dom. Goverii de Ollis de Parma electi hinc inde ad conveniendum cum vestro, nostroque Judice super questionibus cognoscendis, secundum formam pactorum Com. presentandum electionem ipsius tertii Judicis ad eum transmittimus vestram magnificentiam deprecantes, quatenus decisionis litteris dicti tertii per vestrum specialem nuncium iturum, cum nostro pariter destinare veslitis, ad soc ut negotium dictarum questionum secundum formam dictorum pactorum, posit pro

74 DOCUMENTI. tonservatione juris, & amoris ntriusque Com, fine debito ters minari.

Data Ter. die XXIX. Augusti VIII. Ind.

## Num. DCCCCXCI. Anno 1325, 3. Agosto.

Il Re di Boemia spedisce à Corrado d'Ovenstain suo Capitano generale in Padovo la copia del Compromesso, che su satto in Federico Duca d'Austria, e Lodovico Re de'Romani eletti Arbitri nelle disferenze sra lui e Can grande dalla Scala Exapographis in Tabulario Civitàtis Tarvisi existentibus.

În Christi nomine amen. Hoc est exemplum quarundam littea ratum incliti Principis dom. Henrici dei gratia Bohemie, & Polonie Regis &c. Padue ac districtus Vicarii generalis sui veri sigilli habens in se sculprum humanum capur cum diademare regio superposito, & in ejus circo cerus litteras appensione

munitarum quarum tenor talis eft.

Henricus Dei gratia Bohemie & Polonie Rex, Karinthie Dux, Tirolis & Goritie Comes, Aquilejenfis, Tridentine, & Brixihenfis Ecclesiarum advocatus, & pro regia majestate Civitatis Padue & districtus Viearius generalis, sideli suo dilecto Chuontado de Ovenstain Capitaneo Padue, ac discretis & prudentibus viris potestati.... Antianis, ... Gastaldionibus ... Consilio & Com. ibidem sidelibus suis dilectis gratie sue plenitudia nem cum salute. Ut negotia nostra & vestra, que una cum ambaxatoribus vestris presentibus Mustato Poeta & istoriographo Paduano, & Petto de Campagnola hoc tempore trastavimus per compromissum ex parte nostra, & Canis grandis de la Scala factam inter secenssimos Principes, avunculos nostros dom. Federicum & Ludoysium in Romanorum Reges electos vobis plene pateant copiam instrumentorum desuper confectorum presentibus subnotamus.

Nos Henricus dei gratia Bohemie & Polonie Rex, Karinthie Dux, Tirolis & Goritie Comes, Aquilejensis, Brixinensis, & Tridentine Ecclesiarum advocatus, & Civitatis Padue & districhus Vicarius generalis, notum facimus presentium inspectoria bus universis, & hiis maxime quorum interest ; vel interesse potest, quod nos constituimus & ordinamus sapientem & honeftum virum magistrum Henricum prepositum de Vilchemargo prothonotarium noftrum tenore presentis speciale nuncium, & procuratorem nostrum specialiter ad compromittendum in serenissimos Principes dom. Ludoycum Romanorum Regem semper Augustum, & Fridericum inclitum ducem Austrie, & Stirie fia mul cum Cane de la Scala pro facro Romano Imperio Verone & Vincentie Vicario, vel ejus legitimo procuratore, tanquani in arbitros, arbitratores, & amicabiles compositores cum adiectione pene, vel fine, specialiter & generaliter de omnibus, & fingua

fingulis litibus, controversiis, contentionibus, questionibus, & querelis ortis, vel que oriri vel esse possent inter nos, & Cas nem predictum quacunque ratione, vel modo vel caufa, & ad promittendum parere sententie & arbitrationi ferende per didos arbitros, & ad alias promissiones, & renunciaciones faciendum, & recipiendum, que in predictis & circha predicta pretes & concedentes eidem noutro procuratori plenum & generale mandatum cum plena & libera administratione omnia & fingula dicendi, faciendi, & promittendi, que in premifis, & circa premissa sibijnecessaria, & opportuna videbuntur, etiam si mandatum exigant speciale, & que nos ipsi prefentes facere volumus, promittentes quicquid per ipfum procuratorem noftrum dictum, factum, vel promiffum in predictis, vel circa predicta fecerit, ratum nos perpetuo habituros, & non contraventuros aliqua ratione vel caula sub omnium bonorum nostre. rum obligatione, ac etiam ypotheca. In cujus rei testimonium presentes litteras dedimus nostri pendentis sigilli munimine confignatas. Datum in Inspruch Anno dom. millesimo trecentesia fimo vigefimo quinto, die Veneris XXIII. Augusti, Indictione betavà,

## Num. DCCCCKCII. Anno 1325, 23. Agold,

Lettera del Podestà di Treviso al Podestà e al Comune di Basta sano pregandoli di dover render sollecita giustizià a Valentino da Fonte Trivigiano. Copia tiatta dall'autentico in Trevigi dal Sig. Dott. D. Giambatistà Rossi.

Nobilibus & potentibus viris amicis cariffimis Dom. Pos. Confilio & Com. Terre Bassani Jullianus de Malviciis de Bononia potestas Ter. salutem & bonorum omnium incrementa. Illam gerimus de nobilitate vestra siduciam quod preces nostras quas es affectu dirigimus libenter ad exaudiencie gratiam deducatis. Cum itaque vir nobilis Valentinus filius condam dom. Francisci de Fonto honorandus civis noster a quibusdam Civibus vestris & districtualibus terre bassani certam quantitatem pecunie debeat recipere & habere & nihilominus in dicta terra vestra cjus desincatur contra suam voluntatem unus suus bonus accipiter prout ipse presentialiter vohis duxerit enarrandum, amicabiliter dilectionem vestram prece qua possumus deprecamur quatenus sam dicto civi nostro faciatis justitie complementum ad hoc ut vestris concivibus in similibus tegeamur.

Dat, Ter, die XXIII. Augusti VIII. Ind.

Num. DCCCCXCIII. Anno 1325. 27. Agosto.

Lettera del Podestà di Trevigi a quello di Bassano pregandolo La di sar restituiro due cavalle cariche di panni a un Trivigiano rubate da alcuni Bassanessi. Tratta onde la precedente.

Nobili & potenti viro dom. Odorico de Pujana terre baslani honorabili potestati Jullianus de malvecis de bononia pot. tar. Anciani consules & consilium Civit, ejusdem salutem & sincere dilectionis affectum. Avancii filii Gerardi cinguathe de valledobladinis nostri fidelis assertione didicimus quod idem Avancius duabus equabus honeratis panno in districtu nostro per quosdam districtuales & subditos vestros extitit derobatus, qui se cum dictis rebus ad villam Sollagne concito transtulerunt. Quare nobilitatem vestram attentius deprecamur, quatenus amore nostri & justitie indemnitati dicti Avancii velitis & dignemini debitis remediis providere taliter quod honor vobis accrescat & nos vobis & vestris teneamur in similibus & majoribus merito complacere.

Dat. Ter. die XXVII. Aug. VIII. Indict. ( r )

Num. DCCCCXCIV. Anno 1325. 27. Agosto.

Preghiera de' Trivigiani al Doge di far citare uno, che in Trivigi aveva una lite civile. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Illustri, & excelso viro Dom. Dom. Jo. Superantio Dei gratia Venet. Dalmatie atque Chroatie Duci dignissimo, nec non quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie dominatori , Julianus de Malviciis de Bonon. Pot. Ter. salutem ad vota felicem. Cum inter Franzonum de Imanibilis de Modoetia ex parte una habitatorem Ven., & Martinum, & Janolum, & Morolum, ac Fratres Jacomilum, & Andriolum de Modoetia ex parte altera questio contra Dom. Geminianum de Mutina Consulem Com. Ter. presentialiter agitetur, & ordo juris exigat, quod processus ipsius cause pronuncietur apertus, & publicarus, & testes & corum productos hinc inde aperiantur, & pro apertis juxta moris ordinem publicentur; Magnificentiam vestram tenore pre sentis exoramus, quatenus dictum Franzonum dignemini facere concitari, quod die tertia post citationem hujusmodi Ter. coram dicto Dom. Giminiano Jud. confule supradicto ad videndum pro-

<sup>(</sup> r ) Ibidem similissima Z Nobili & potenti viro dom. Bailardino de Nogarolis Civit. Vincentie honorabili Pot....

pronunciart procesium, & testis ipfius cause apertos ut juris ordo expostulat legitime debent comparere, nec non etiamvifurus delegationem fieri de aliquo fapiente Juris, qui fuper dis cha causa consulat ad dicte cause decisionem, & finem debitum imponendum, prout conservationi Juris partium hine, & hind fuerit necesse, & nobis de jure videbitur expedire, de citatione hujusmodi, si placet, facientes fieri publicum instrumen-tum, ut de predictis possit in causa procedi predicta, secundum quod equitas justitie ordinat, & nostro honore videbitur convenire. Illud idem in causa simili, & majora offerentes nos yotis vestris effectualiter complacere.

Data Ter, die XXVII. Augusti VIII. Ind.

Num. DCCCCXCV. Anno 1325. verso Settemb.

Richieffa de Trivigiani al Governo Veneto che facesse sospendere un processo contro un Ainardi formato dagli Avogadori per an Criminale commeffo contro un Gastiniani Veneto, e di fpedirlo a Trivigi per esfere giudicato, giusta il giure, e li conu Num. 6.

In Christi nomine amen. Hec est forma ambaxate, que haber exponi per sapientem, & discretum virum Dom. Placentinum de Monte martino Judicem ex parte Nob. viri Dom. Juliani de Malviciis de Bononia Pot. Ter. Antianorum , & Com. Ter. Inclito Dom. Dom. Joanni Superantio Dei gratia Duci Ve-

met. & Confiliariis, & dicto Com.

In primis namque decenti salutatione premissa exponat dictus ambaxator ex parte Dom. Pot. Antianorum, & Confulum, & Com. Tar, quod ex querela coram eis proposita pro parte Nob. viri Dionysii q. Dom. Jacobi de Ainardis Civis Ter., & Ter. comorantis per advocatos Com. Venet. & alios Officiales dicti Dom, Ducis, & Com. predicti contra dictum Dionysium proces ditur occasione cujusdam querelle, seu accuse coram ipsis propofire contra dictum per Dom. Justinianum Justinianum , in qua inter cetera dicitur contineri, quod predictus Dionysius in fimul cum Andreolo Bunino, Pasqualino Grisi, & de Cha Bissa debue rit feeiff einfultum & accessum contra Petrum Justinianum , & alios suos socios in Villa de Trivigiano de Mestrina districtus Ter, prout in dicta querela seu accusa plenius continetur, quod de predictis Dom. Pot. Antiani, & Com. Ter. cognoscentes Dom. Ducem predictum, & Com. Venet. esse patrem, & amatoxem iustitie non in modicum admirantur de dicto processu qui fit contra dictum Dionysium per predictos Officiales Dom. Ducis, & Com. Venet. & causis & rationibus infrascriptis. Primo quia de jure comuni actor habet sequi forum rei; & qua in provincia quis deliquit, ibi puniri debet, ut dicunt jura vulgaria. Ve-

runtamen cum dictus Dionysius tempore quo dictum maleficium . per ipsum dicitur esse commissum, & ante, & post continue habitavit in Civit. Ter. & tanto tempore citra, cujus memoria non extitit, ipse & sui majores, & alii de domo sua fuerunt, & nunc funt Nob. Cives Civ. Ter. propria ratione, & non fuerunt, nec funt in predictis subiecti Dom. Duei , & Com. Venet .. Ideo per Dom, Pot. Ter. & Com. Ter. si quod malefieium per dictum Dionysium reperitur fore commissum debet puniri secundum formam jurium, & Statutorum Com. Ter. Secundo ex forma pactorum initorum inter dictum Dom. Ducem, & Com. Venet. ex una parte, & Com. Ter. ex altera, in quibus pactis inter cetera continetur, supra Capitulo quod loquitur de accusis recipiendis, quod quando aliquis comittit in Civit, Venet, vel diftrictu aliquod delictum in personam alicujus Veneti vel subiecti domini Ducis, vel e converso, quod certa forma, & certo modo per ipsum Dom. Ducem, & Officiales Com. Venet. & e converso per Dom. Pot. & Com. Ter, & ejue officiales contra tales delinquentes habet procedi: ex vigore cujus pacti argumento sumpto a contrario fensu, quod eit fortifsimum, & validum; si aliquod delictum est commissum per Venetum in diftrictu Ter. vel per Tervifinum in diftrictu Venetiar. statu (sic) juri Comuni & per ipsos Dominum & Restores in cujus Terratorium dictum delictum est commissum habet puniri talis delinquens . Secundo exponat dictus ambaxator, quod Dominus Potestas, Antiani, & Comune Ter. reverenter rogant ipsum Dominum Ducem, & Comune Venet. & eisdem suplicant, quod secundum quod tenetur de jure, & ex forma dictorum pactorum, quod dictum processum contra dictum Dionysium factum occasione predicta debeant cancellari facere de suis libris, in quibus scriptum reperiretur, & ipsum mandare Dom. Pot, & Com. Ter. & quod iple Dom. Pot. Antiani, Com. Ter. Et alia exponat dicus Ambaxator, que in predicis & circa predicta eidem videbuntur necessaria, & utilia, offerunt se paratos contra ipsum Dionisium procedere super qualibet accusa, vel denunciatione, que contra ipsum sier per di-Stum Petrum Juftinianum, vel aliquem alium fidelem Dom. Ducis, & Com. Venet. de quolibet delico, vel excessu per eum commisso contra dictum Petrum in dicta Villa de Trivigiano, & alibi in Civitate, & diftricht Ter. & ipfum Dionysium punire, & condemnare, secundum formam jurium, & Statutorum Com. Ter, quod semper dictus Potestas , & Com. Ter. offerunt se paratos ad observantiam pactorum predictorum fidelibus dicti Dom. Dueis, & Com. Venet. in omnibus exhibere justitie complementum.

Num. DCCCCXCVI. Anno 1325. 2. Settembre.

Richiesta de' Trivigiani al Podestà di Vicenza, che a Guglielmo di Onigo restituite sossero DCC. pecore stategli ruhate da' suoi suda disi. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Nobili, & potenti viro Domino Paylardino de Nogarolis Civitatis Vincentie honorando Potestati, nec non Confilio, & Comuni Civit. ejusdem, Jullianus de Malviciis de Bononia Potestas Antiani, Consilium, & Comune Tervisii, salutem ad vota felicem. Pro parte Nobilis Civis nostri Domini Guilielmi de Volnico cum querella fuit expositum coram nobis quod Zafetus filius Rambaldi, & Almericus de Angarano vestre diecesi suppositi injuste, & indebite contra treguas initas, & firmatas hine inde circa septingentas pecudes ipsius nostri Civis de super montibus ejusdem sitis in nostro territorio, & districtu contra voluntatem disti nostri Civis in ejus damnum, & prejudicium non modicum more predonum temerarie abstulerunt easdem in eorum usus cum suis complicibus conservando. Quare cum noftre intentionis semper fuerit . . . . in nostra Diecesi illesos personaliter, & realiter conservare, & numquam contra federa pacis, & treguarum venire, Nobilitatem vestram attentius deprecamur quatenus ipsas pecudes cam dapmno propterea sic recepto per vestros subditos hujus excessus temerarios presuntiones facere restitui ipsi Civi nostro ad integrum dignemini , ut speramus; alias, licet inviti, ut ex forma Statutorum nostrorum, & vinculo Sacramenti tenemur, aftricti cogeremur indemnitati dicti noftri Civis oportunis remediis providere. In cujus rei testimonium presentes litteras nostri Com. figilli muni. mine fecimus roborari, & ad Cancellariam in segistro nostre Curie registrari, de quorum presentatione latori carum ministro nostro Petro de Burgo S. Bone precone dabimus plenam fidem.

Data Ter. die secundo Septembris VIII. Ind.

Num. DCCCCXCVII. Anno 1325. 4. Settembre.

Decreto di Lodovico Re de' Romani, e di Federico Duca d' Aufiria, in cui publicano l'iffrumento del compromesso fatto in loro da Cangrande eletti Giudici arbitri nelle disserenze che vertevano fra Can grande, ed Enrico Re di Boemia. Ex apographis in Tabulatio Civitatis Tarvisii existentibus.

Nos Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, & Fridericus Dux Austrie & Stirie profitemur, quod sapiens vir Nicolaus de Altemano Legum Dostor procurator ad infrascriptas litteras mandati nobilis viri Canis grandis de la Scala Verone & Vin-

80

& Vincentie Vicarii generalis sigillatas pendenti sigillo Canis grandis predicti nobis exhibuit scriptas per omnia in hec vera ba: Nos Canis grandis de la Scala Imperiali auctoritate Verone & Vincentie Vicarius generalis, notum facimus presentium inspectoribus universis, & his maxime quorum interest vel interesse potest, quod nos sapientem virum dom. Nicolaum de Altemano legum doctorem tenore presentium constituimus nostrum specialem nuncium, & procuratorem specialiter ad compromita tendum in Serenissimos Principes dom. Ludovicum Romanorum Regem . & Fridericum Ducem Austrie & Stirie simul cum illustri dom. Henrico duce Karintie, Tirolis & Goritie Comite, vel ejus legitimo procuratore tanquam in arbitros, arbitratores, & amicabiles compositores cum additione pene vel sine, specialiter & generaliter de omnibus, & singulis litibus, controversiis, contentionibus, questionibus, & querelis, ortis, vel que oriti, & effe possent inter nos , & dom, Henricum ducem predictum quacunque ratione, modo, vel caufa, & ad promittendum parere sententie, & arbitrationi ferende per dictos arbitros, & ad alias promissiones, & renunciaciones faciendum & recipiendum, que in predictis, & circa predicta prefato nostro procuratori opportuna, & utilia videbnntur, etiam fi mandatum exigant speciale, & que nos ipsi presentes facere valeremus, promittentes quicquid per ipfum procuratorem noftrum dictum , factum, vel promissum in predictis, & circa predicta fuerit . ratum nos perpetuo habituros, & non contraventuros aliquaratione, vel causa sub omnium bonorum meorum obligatione, & etiam ipotheca. In cujus rei testimonium presentes scribi justimus, & noftri figilli appensione muniri. Datum Verone die Veneris XIII. Julii VIII. Indict. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Anno dom, ut supra in Civitate Monaci pridie nonas Septembris, Regni vero noftri Ludovici Regis Romahorum predicti anno undecimo.

Num. DCCCCXCVIII. Anno 1325. 4. Settembre.

Istrumento con eui i due Procuratori di Enrico Re di Boemia, e di Can grande della Scala si compromettomo a nome de' loro padrou ni in Lodovico Re de' Romani, e in Federico Duca d' Austria e Ex Apographis existentibus in Tabulario Civitatis Tarvissi.

Sapiens & honestus vir magister Henricus prepositus de Valachenmargo illustris dom. Henrici ducis Karinthie, Tirolis & Goritie Comitis prothonotarius procurator, & procuratorio nominie ipsius dom. Henrici, ut constat in literis patentibus manadati dom. sui predicti ex parte una, & sapiens & honestus vir dom. Nicolaus de Altemano legum doctor procurator & procuratorio nomine magnifici dom. Canis grandis de la Scala pro sacro Romano Imperio Verone & Vincentie Vicarii, ut constat

in litteris mandati dicti dom. Canis in preientia infrascripto. rum Principum visis & lectis ex altera, unanimiter & concorditer simul compromiserunt se fe in Serenistimos Principes dominum Ludovicum Romanorum Regem semper Augustum, & Fridericum illustrem Austrie, & Stirio Ducem, tanquam in arbitros arbitratores, & amicabiles compositores specialiter & generaliter de omnibus & fingulis litibus, controversiis, contentionibus, questionibus & querelis ortis, vel que oriri, & esso possent inter dom, prefatos Ducem & Canem quacunque ratione, modo, vel causa, ita quod ipsi arbitri, arbitratores, & amicabiles compositores simul possint sententiare; & pronunciare, dicere & arbitrari inter ipsas partes, quidquid eisdem videbitur, & placebit, pagribus presentibus vel absentibus, seu una presente & alia absente, citatis & non citatis, ftando & fedendo, die feriata & non feriata, semel & pluries, & omnibus, juris solemnitatibus pretermissis, & hoc usque ad annum a fefto nativitatis domini proxime adventura, promittentes sibi ad invicem dicte partes nominibus quibus supra stipulatione solenni quicquid per dictos arbitros, & arbitratores simul & concorditer dictum arbitratum, fententiatum declaratum, & pronuneintum fuerit inter dietas partes, attendere & observare, & firmum & ratum habere, & tenere, & non contravenire aliqua ratione, vel causa cum obligatione & ipotheca omnium bonorum suorum, sub pena & in pena mille marcharum argent? ponderis, eurie regali applicande parti servanti per partem non fervantem, & totiens comittenda, quotiens contrafactum fuerit, & pro quolibet capitulo non servato, qua soluta vel non, nihilominus predicta omnia, & singula teneantur dicte partes attendere & observare. Et quod dictam fuam pronunciationem , & arbitrationem non dicent nutlam vel iniquam, nec etiam putetur reduci ad arbitrium boni viri. Renunciantes dice partes expresse. & ex speciali pacto omnibus legibus, juribus, & rationibus, cui vel alterius corum competentibus, vel competituris, per que, seu quorum vigore contra predicta, vel aliquid predictorum possent modo aliquo facere, vel venire. Hoc etiam addito pro efficaciori observatione omnium predistorum, quod si qua partium contrafaceret, predicti ambo arbitri, & arbitratores fint & effe debeant contraril parti contrafacienti, & favorabites parti observanti toris suis propriis viribus & posse. Promittentes etiam dicte partes sub pena predicta, quod interim infra terminum compromissi, & promulgationis arbitrii, & sine aliquo dictarum partium alterius vel confederatis. & subditis fuis, & amicis damnum non dabit in rebus, nec personis per se, vel aliquos confederatos subditos vel amices. Intelligendo si damna darentur per predictos haberi proinde ac si factum forer per ipsos dominos principales. Et in testimonium premissorum nos magister Henricus prepositus de Vilchemargo, & Nicolaus de Altemanno legum doctor procuratores prefati sigilla nostra presentibus appendienus ad plenam omnium, & singulo. Forso IX.

rum premissorum roboris sirmitatem cum annotacione testium; qui iis intersuerunt dominorum sciliret Bertholdi de Hennenberch, & Friderici Purchgnii de Moirroberch Comitam; fratris Choradi de Gundossingen magistri generalis ordinis domus Theotonicorum per Alamaniam, Hennanii de Hietembech Cancellaril, magistri Ulrici, Vildonis prothonotarii, Henrici de Hongen elerici disti dom. Ludovici Regis Romanorum, Dicurici de Filchdorf massulchi & dapiferi de Dyogghenof magistri Curie Austrie, & plurium aliorum. Actum & datum Monaci anno dom. millesimo trecentesimo vicesimo quinto pridie nonas Septembris, Indistione ostava.

# Num. DCCCCXCIX, Anno 1324. 4. Settembre.

Sentenza provifionale dei due Giudiei arbitri nelle differenze frà il Re di Bosmia, e Can dalla Scala. Ex Apographis existentibus in Tabulario Civitatis Tarvisii.

Nos Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus; & Fridericus eadem gratia Dux Auftrie & Stirie in causa compromissi per illustrem Henricum Ducem Karinthie avunculum nostrum ex una, & nobilem virum Canem de Scala Verone, & Vincentie Vicarium ex parte altera in nos facti, ut ipsorum litteris continetur, dicimus in primis, & arbitrando pronun-ciamus, quod pax sive tregue dudum cum vossicho de Vasse tunc Capitaneo Padue, & cum Cane predicto facta feu facte hinc inde inter dictos Ducem, & Ganent, nec non Paduanos firmiter teneri, & fervari debent per omnes suas clausulas, & articulos, donec ipfum arbitrium nostrum finaliter promulgemus, & quod Canis prefatus Paduanis restituat, & relaxet quicquid post pacem, & treguas prescriptas de inforum terris, bonis; possessionibus, & juribus occupavit; remanentibus eidem Cani fortiliciis quibuscunque, que a tempore pacis & treguarum ipfatum euram habuit, obtinuit, & evicit, usque quod inter ipsos finalis nostri arbitrii fententia fit prolata. In cujus rei testimonium presentes sigillis nostris justimus communiti. Datum Monaci secundo nonas Septembris, anno dom, millesimo trecentesimo vigesimo quinto, Regni vero nostri Ludovici Regis predicti anno undecimo.

Num. M. Anne 1725. 4. Settembre.

Carta di citazione fatta dal Comune di Bassano a Niccolò di Ro-Dero per il danaro di Bindo Toscano. Ex Tabulatio Civitatio Bassani.

In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativitatis millesimo trecentesimo vigesimo quinto Indict. octava die quarto mensis Septembris, in Daxano in contrata Rigorbe in domo habitationis Floravanti qu. Andree, presentibus dom. Passeto qu. dom. Pagis, dom. Ferro qu. dom. Nicolai de Compostellis, Paulo Monario qu. Petri Duxii de Baxano. Ibique discresi & sapientes viri dom. Bartholameus filius dom. Alberti de Charezatis & Dominicus not. qu. Jacobini Fabri Judices & Consules Com. Baxani omni jure & modo quibus melius possunt, comitrunt & comiferunt Jacobino preconi dicti Com. Baxani, quod personaliter precipiat, & precipere debeat dom. Nicolao de Roverio. qu. dom. Gerardi, quod ipse die Jovis quinto mensis Septembris prefentis comparere debeat personaliter per se vel legitimum procuratorem in Civitate Tarvisii ad audiendum sententiam difinitivam super questione vertente inter heredes Bindt Tingi Liazari qui fuit de Florencia & nunc habitat vel moratur Tarvisii ex una parte & dictum dom, Nicolaum ex altera vel suum procuratorem, coram dom. Johanino de Gandino de Crema Judice & Vicario nobilis viri dom. Julliani de Malveciis de Bononia honorabilis Potestatis Tarvisii.

Ego Ventura not. qu. dom. Guidi Imperiali auctoritate inter-

fui & rogatus hec feripft .

In Christi nomine. Anno ejusdem nativitatis millesimo trecentesimo vigesimo quinto Indict. octava die quarto mensis Septembris in Baxano in Palatio dom. Potestatis in camera ubt congregantur dom. Officiales & sapientes, presentibus Anthonio qu. dom. Gerardi, dom. Alberto de Charezatis, dom. Paseto qu. dom. Pacis, magistro Balatrono qu. Dom. Ottolini, Nicolao not, qu. dom. Avancii, Johanne not. qu. dom. Bassani de Avancio, Andrea not. qu. dom. Jacobi, dom. Buvolino q. dom. Guidonis. Ibique Jacobinus preco Com. Baxani retulit mihi not. infrascripto se ex comissione dom. Bartholomei filii dom. Alberti de Charezatis, & Dominici qu. Jacobini Fabri Judicum & Officialium Com. Baxani presentasse dom. Nicolao de Roverio qu. dom. Gerardi unum breve five unum preceptum in quo continebatur & erat scriptum ; precipe domin. Nicolao de Roverio qu. dom. Gerardi quod die jovis quinto mensis Septembris prefentis comparere debeat personaliter per se vel legiptimum procuratorem in Civitate Tarvisti ad audiendum sententiam difinitivam super qualtione vertente inter ipsum dom. Nicolaum ex una parte & heredes qu. Bindi Tingi Liazari qui fuir de Florencia & nune moratur Tarvifii ex altera, coram dom. Zua84. DOCUMENTI.
nino de Gandino de Crema Judice & Vicario nobilis viri dom,
Juliani de Malveziis de Bononia honorabilis Forestatis Tarvissi;
Dicens ipse preco dicto dom, Nicolao ego debeo precipere vobis
& precipio secundum quod continetur in isto breve sive precepro secripto ut superius continetur.

Ego Ventura not, qu. Guidi Imperiali auctoritate interfui &

rogatus scripsi.

#### Num. MI. Anno 1325. 5. Settembre :

Sentenza pronunziata dal Vicario del Podestà di Treviso contro Niccolò di Rovero. Ex Tabulario Civitatis Bassani.

Hoc est exemplum unius sentencie ex autentico relevatum infrascripti tenoris: In Christi nomine amen . In questione vertente & que versa est inter Prosdocimum de Afillo notarium. curatorem, & curatorio nomine Rizardi, & actorem & actorio nomine dom. Morete tutricis & tutorio nomine Guecelli filii Sui filiorum & heredum qu. Bindi agentem ex una parte , & Nicolaum de Roverio se defendentem ex altera, super co quod. queritur & in dubium revocatur utrum dictus Nicolaus debeat condepnari secundum formam petitionis producte per dom. Profdocimum contra dictum Nicolaum nominibus, antedictis coram dom. Dino de Montecatino Judice & Vicario dom. Jacobi de-Rubeis de Florencia Potestate Tarvissi, vel absolvi, unde visis difts peticione cujus tenor talis est : Coram vobis dom. Dina de Montecatino Judice & Vicario dom. Jacobi de Rubeis de Florencia Pot. Tar. dico & propono ego Prosdocimus de Asillo not, curator & curatorio nomine Rizardi filii & heredis quond. Bindi Liazari qui fuit de Florencia & morabatur Tarvisii , & aftorio nomine dom. Morete tutricis Guecelli filii fui , & filii & herelis qu. disti Bindi contra Nicolaum de Roverio, & quemlibe: intervenientem pro eo, videlicet quod dum tempore guerre, & propter guerram motam per dom. Canem de la Scala contra Com. Tar. iple Bindus captus effet & detentus in terra Allli per dictum Nicolaum & Antonium ejus fratrem, ipfe Bindus existens sic captus & detentus per eos per metum mortis & corporis cruciatum compulsus fuit & coactus cedere jura & actiones in infrascriptis debitis sibi securatis per infrascriptos, Petro de Burfalis germano & confanguineo ipsorum Nicolai & Anthonii; & revera recipienti ad corum utilitatem & comodum & de corum mandato, & quod dicus Petrus de Burfalis postea in ipsis debitis cessit jura ipsi Nicolao , & 'quod tempore pacis & in pace fasta inter excellentissimum dom, noftrum dom. Henricum Goritie & Tiroli Comitem pro fe & Co. mune Tarvisii & suis subiectis ex una parte , & dictum dom. Chanem ex altera, actum fuit expresse quod omnes carcerari relauarentur hine inde, & securitates etiam per eos facte deberent

befent effe caffe & nullius valoris; & dictus Nicolaus ex via pore dicte cessionis ipsos meos debitores; & ipsos Rizardum & Guetellonem hereditario jure predicto obligatos pro dictis debitis indebite molectat, volendo & intendendo ipfa debita exigere ab eildem. Quare eum diche ceffiones fuerint eriam fictirie, & fimulate, & facte fine aliqua precii numeracione, & per metum probabilem, qui cadere poterat merito in quemliber constantem virum; peto veltra sentencia pronunciari ipsos contractus cessiohis cessionum este simulatos & fictitios, & per merum morris & corporis cruciatum extortos ; & ipfos irritandos & castandos, Peto etiam jubete ipfi Nicolao ut pendente causa predictaipsis debitoribus & obligatoribus ipsis Rizardo & Guecelloni fatiat aliquam molestiam vel novitatem. Et si contradizerit peto expeñ as factas protestans faciendas non astringens me probate nomine predicto nifi que fufficiant ad victoriam partis mee . Debita autem predicta funt her : In primis unum inftrumentum de duobus millibus & ducentis libris denar, parv. securatis Johanni Tuscano; qui morabatur cum dicto Bindo recipien» ti flomine ipfius Bindi ex causa mutui per omnes & singulos infrascriptos, & corum quemlibet infolidum, videlicet dom. Jecobinum q. dom. Johanis de Blaxio; Manfredibum diftem Mucium gu. Vitti, magistrum Johannem Phisteum q. fratris Andree, Jacoa binum filium magiftri Benedicti Cirologi , Petrum filium Donati de Aldevrando, Zambellum de Trabucho; magiftr. Andream Phificum; Jacobinum q. Athici, Yvanum q. dom. Pauleti, Andream q. dom: Blaxil; Charum qu: Stevanelli; Fartholomeum qu. Nicolai de Compostellis; Balarronum Ferratorem, Delavancium de Feiro; Petrum de Ferro ejus fratrem; Jacobum qu. Federici , Andream qu. Benedicti de Taxino, Anthonium qu. Gerardi, Eatharellum, Anthonium Graffellum, magistrum Matheum Cirologum, Durellum qu. dom. Alberti, Soldanum qu. dom. Simeonis qui fuit de Sancto Paulo, omnes de Baxano ut in instrumento dicti debiti scripto per Korsanellum Jacobi de Bursio nota in millefimo frecentefimo quintodecimo Ind. tertia decima die dominico fecundo intrante Februario plenius continetur . Item unum instrumentum de dubbis millibus libr, denar. par, fecuratis ex causa mutul dicto Johanni recipicati nomine, & vice predicti Bindi per omnes & fingulos supradictos, & coruni quemlibet infolidum; ut in instrumento dicti debiti scripto per dietum Borfanellum not, dicto millesimo Indict. & die plenius continetur. Item unum inftrumentum de mille & octingentie libr. denar. par. fecuratis ex causa mutui dicto Johanni recipienti nomine & vice dicti Bindi per omnes supradictos, & corum quemliber insolidum, ut in iftrumento dicti debiti scripto per dichum Borfanellum not. dicto mill. Indict. & die plenius continetur. Item unum inftrumentum mille quingentarum & quinquag. duarum libt. pat, securatis nomine mutui Zanobio qu. Forafini qui fuit de Florencia, & nune moratur Tarvifii recipienti nomihe & vice dieti Birdi per Nicolaum not, filium qu. dem. Avane

cii de Baxano Sindicum & Sindicario nomine Com. & hominum de Baxano, ut in ikrumento dicti debiti feripto per dictum Borsanellum not, in millesimo trecentesimo decimo octavo Ind. prima die mercurii fextòdecimo intrante Augusto plenius continetur. Et citacionibus factis de dicto Nicolao quod comparere des beret ad respondendum & opponendum diete peticioni & contumacie ipsius, & lite habita quas pro contestata propter contumaciam dieti Nicolai, testibus & probationibus in dieta causa productis, & omnibus aliis actitatis in dicta causa, auditis insuper & intellectis, que partes dicere, ostendere, & alegare voluerunt, & super omnibus & singulis habita plena & diligenti deliberatione, Christi nomine invocato, ex cujus vultu tecta procedunt judicia, Confilium mei Regempreti de Brayds judicis super predictis ad consulendum assumpti per dom. Jacobinum de Chavendilino olim vice potestatem Com. Tarvisii vacante potestate tale est: Nam consulendo dico pronunciari debere contractum cessionum, de quibus fit mencio in dicta peticione fictitios esse & simulatos, & per metum mortis, & cruciatum corporis esse extortos a dicto qu. Bindo . & iploe irritandos, & chasandos secundum formam dice peticionis. Unde nos Johanninus de Gandino de Crema Judice & Vicario nobilis viri dom. Zuliani de Malveciis de Bononia Potestatis Tarvisii , secuti formam dicti Consilii in his scriptis sic dicimus, diffinimus, sentenciamus, & condepnamus, ut in dicto Consilio continetur, & victum victori in expensis legiptime condepnatum si & in quantum de jure condepnari venerit. Lata & pronunciata fuit dicta femencia per dictum dom, Johanninum Vicarium Tar. in palacio Com. ad bancum cervi anthe terciam & anthe clamacionem tetminorum pro tribunali sedentem ; presentibus disto Prosdocimo nomine quo supra ex una parte, & absente dicto Nicolao sed tamen legiptime citato ex altera in milles, trecent. vig. quinto Indict. octava die Jovis quinto intrante Septembri, presentibus dom. Ziminiano de Mutina Jud., Leonardo de Capraleis, Dominico Gerardi de Crespano, Jacobo Johannis Cavrarii, Alberto dom. Johannis majoris de Lano, Bartholomeo qu. Nicolay Sprechigne notariis testibus & aliis.

Ego Bonaventura Johannis Fabri facri Palatii not. & tune

not. Curie interfui & scripfi.

Anno dom, millesimo trecentesso vigesimo quinto Indict. octava die martis primo Octobris Tar. hoc exemplum sumptum ex authentico scripto manu Bonaventure not. suprascripti coram dom. Ziliolo de Bonacursiis de Mutina Judic. & Vicar. nobilis viri dom. Zuliani de Malveciis de Bononia Potestatis Tarvisii insumatiatum suit, & per me Prosdocimum not. infrascriptum una cum infrascri tis. Guariento, Jacobo, Bonaventura notariis, & testibus hiis presentibus simul cum ipso autentico bene & diligenter & fideliter auscultatum; qui dom. Vicarius cum cognoverit illud de verbo ad verbum cum autentico convordate, ut adhibeatur eidem exemplo de cetero plena sides

87

sur huie exemplo nos cum signis solitis subscribere debetemus.

Sequentur subscriptiones Jacobi de Mutina, Guarienti Domianici notarii de Bursso, Bonaventure Johannis Fabri, & Prosdocimi Andree de Asislo, quas brevitatis causa omittimus.

## Num. MII. Anno 1325. 20. Settembre.

Decreto de' Trivigiani di spendere lire CC. nelle munizioni del Castello di S. Martino di Ceneda a richiesta del Capitano di Ceneda Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Millesimo, & Ind. predictis die Veneris XX. Septembris Curia Antian. Com. Tar. una cum Sapientibus electis. super conservatione status pacifici Civit. & districtus Ter. coram Dom. Egidio Vic. sapradicti Dom. Por. in camino consueto ad sonum campane, ut moris est, solemniter eongregata, propositi idem Dom. Vicar. & sibi petiti consistim exiberi, super litteris missis ex parte Capitanei de Ceneta victualium, & custodum, & aliorum necessariorum pro custodia, & desensione Castri, sancti Martini de Ceneta, cum ad presens dictus Capitaneus, & alii bidem existentes egeant predictorum necessariorum pro custodia & desensione dicti loci.

Dom. Astenerius de Azonibus super dista proposita consuluir, quod remaneat in provissone, & deliberatione Dom. Pot., & quatuor ex distis Antianis, & sapientibus, qui habeant Bayliam accipiendi ducentas libras denariorum parvorum denariis Collecta duarum militum Lib. par. nuper imposite, quas convertere possint in omnibus, & singulis necessariis pro disti Castri desensione, & custodia, & etiam providendi super distis litteris quidquid sibi pro desiensione, & custodia ipsius loci, & pro honore Domine Comitisse & statu Comunis Tarvissi videbitus: expedire.

En prefa.

Num. MIII. Anno 1325. 22. Settembre.

In Codice membranaceo fignate N. VIII. Canobii Servorum B. Maria Virginis de la Scala Verona, in quo trastatus de Vita Monastica, d' de Incurnatione Domini nostri Jesu Christi leaguntur, Epistola S. Augustini ad Marcellum de prasentia Dei, ad Lampadium de stato, atque alia nonnulla hususce generis in 4. Saculi XIII. reperiuntur in fine posteriore manu scripta ea, qua hic a nobis exhibentur.

Die Dominico XXII. Septembris MCCCXXV. Indict. VIII. Paulus de Dente eum quibusdam amicis suis intravit Paduam; & fecit insultum contra illos de Carraria, & vulneravit Domin. Nicolaum, Marsilium, Obizonem ad mortem; Marsilietum, & alios de dicta domo, & fugit de Padua cum suis ad Tres Villas. Die lune sequenti Marsilietus; Ubertinus de Carraria & Tartarus de Lendenaria cum sautoribus suis ascenderunt palatium Com. Padue, & occiderunt Potestatem, qui erat de Berchadellis de Bononia, & omnes milites & sudices domicellos barroarios & omnes familiares ejus & libros Com. omnes diripientes & lacerantes sucendio tradiderunt. Et domin. Nicolaus de Carraria remansit cum suis in palatio, & Theoronici fuerunt expussi de Padua.

Eodem die apud Porcari & Montemelarum Pistorii Tuscie factum suit gravissimum prelium inter Castrucium & Azonem Vicecomitem, & partem Imperatoris Pisanorum, Lucanorum & Pistoriensium ex una parte, & inter Florentinos, Bononienses, Perusinos, Senenses & alios eorum amicos ex altera de parte Guelfa. In quo prelio pars Guelforum occubuit & corrucrunt de Florentinis & ceteris Guelfis plusquam XXX. millia homiaum, & captus fuit dom. Raimundus de Garduno cum silio &

nepote & aliis multis nobilibus & careeri mancipati.

Die Veneris XV. Novembris Bononienses presio visti suerunt apud . . . . . a dom. Passarino Vicario Imperiali in Mantua & Mutina, a dom. Raynaldo Marchione Estensis & Azone ejus nepote silio dom. Galeaci de Vicecomiribus de Mediolano; in quo prelio de Bononiensibus occisi & capti sunt ustra X. millia via rorum, pons S. Ambrosii, Bazanum, & alia Castra & fortilicie Bononiensibus ablata sunt, & presati dom. cum suo exercitu Burgum S. Felicis de Bononia, Panicale, & alia plura loca igne & gladiis depopulati sunt, & per dies XII. in tetritorio Bononie multa loca & villas incendio tradiderunt.

Anno dom. MCCCXXVI. obiit Petrus de Columpia Cardinalis, qui multas Ecclesias occupavit. Legatus cepit Polesenum. Suzare cum gente sua & Burgosoritum. Legatus venit Parmam eum auxilio Rubeorum, & Civitatem optinuit. Castrucius Florentinos magnisice superavit juxta Florentiam, corumque plarima castra cepit, & usque ad portas Civitatis accessit. Apud

Tar-

Tarvifium Avogarius, Paulus de Dente, & plures alii Givitas rem Tarvisii occupaverunt ejectis Theoronicis Comitis Goritie cum auxilio Ducis Carinthie, & ibi facto prelio plures corructunt : inter quos dom. Altenerius in frusta contifus est de mense Novembri.

Castrucius codem mense duo fortillima Castra Jannensium intrinsecorum cepit Ludovicus. Romanorum Rex primo in Bavaria, fecundo apud Karinthiam, tercio apud Augustam colloquium fecit cum baronibus Alemanie preparando fe ad advens tum in Italiam, quem facturum ibi firmavit circa medium Decembris in Augusta. Eodem etiam anno Johannes Papa omnia beneficia vacantia per mortem Petri a Columpna fibi reservavit. Et per tres annos a Kalendis Aprilis omnes fructus beneficiorum vacantium in Patriarchatu Aquilejensi sibi retinuit.

Anno dom. MCCCXXVII. Indict. X die dominico XXVIII. Decembris Ludovous de Bavaria Romanorum Rex venit Tridentum. Die Jovis XV. Januarii dom. Canis de la Scala ivit ad colloquium predicti Regis Romanorum , & stetit Tridenti per X. dies. Postmodum die Sabbati ultimo Januarii dom. Passarinus Vicarius Mantue ivit ad colloquium dicti Regis Tridentum. Sequenti die Jovis V. Februarii dom. Marchus Vicecomes de Mes diolano illuc ivit. Die Martis XXIV. Februarii Marchio Obizo de Ferraria & Nicolaus eius nepos iverunt ad colloquium Regis predicti Tridentum . Die dominico primo Marcii Obizo Marchio reversus ex parte Regis venit Veronam, & locutus eft rum dom, Cane, & fratim sequenti die reversus est Tridentum ad Regem. Die Jovis V. Marcii dom. Canis ivit Tridentum ad Regem, & factum est colloquium grande nimis, in quo cum dom. Rege erant Dux Karinrhie, dom, Canis, dom. Passarinus, dom. Marchiones Estenses, dom. Marchus Vicecomes, Azo ejus nepos, dom. Franchinus Rusca de Cumis, & multi alii barones& nuntii Civita Gibellinarum, Lombardie & Tuscie, nuncii Imper, Grecorum, huncii Regis Federici Sicilie, in quo Rex Lodoycus firmavit ex toto venire Mediolanum pro corona Italie, demum Romam pro corona Imperii. Marchiones Estenses juraverunt partem Gibellinam, & habuerunt a Rege omnia que voluerunt, & facti funt Virarii Imperii in Este & Ferraria, dom. Ganis factus est Vicarius Verone, Vicentie, Feltri & Cenere, & quodeunque voluit obtis nuit. Dominus Passarinus Vicarius Mantue & Mutine, dom. Franchinus Vic. Cumarum, dom. Marchus Campi ductor exercitus Regis. Die Sabb. XIV. Marcii dom. Ludoycus Rex exiens Tridentum. venit Pergamum, & predictialii barones, dom. Canis, Passarinus, Marchiones & nuncii Civitatum ad propria funt reversi. Die mercurii XVIII. Marcii Rex Ludoycus venit Pergamum, & fuit in tribus diebus, & fecit pacem magnam in civitatem, vinctos relaxavit, omnes condepnationes amovit. Idem flatim fecit Cumis ; nam die dominico XXII. Marcii venit Cumas. Die Martis VII. Aprilis a septimana sancta Romani facto magno tractatu ejecetunt de urbe Stephanum de Columpna, & Poscellum de Urfinis

nis factos milites per Robertum Regem Apulic eo quod procurabant, quod Robertus urbem obtineret. Caitrum S. Angeli eis a Romanis ablatum est cum omnibus eorum fortiliciis, & fervant urbem pro Imperatore. Die dominico XXV. Aprilis dom.

DOCUMENTI.

Guillielmus Comes Montisfortis cum gente Regis Romanorum transivit potenter Padum, munivit omnibus necessariis burgum Sancti Donini contra gentem Legati, qui fecerat fortiliciam nomine bastiam contra Gibellinos. Die Lune XVIII. maii domin. Guillelmus Marescalcus Regis Romanorum transivit Padum subtus Burgofortum cum dom. Paffarino cum optimo apparatu, & Caftrum Burgiforti impugnaverunt . . . . ftratas & vias precludentes, ne vietualia haberent tenentes castrum pro legato & Quelfis, in quo cedentes (fic) combusterunt omnia ufque Parmam, & inter alia Gualtaflam, castrum Gualterium . . . . & Bersellum, & multa alia loca occisis habitatoribus, & omnibus rebus diruptis & dissipatis, & usque Burgum miftis. Die Lune XXI. Maii dom. Canis ivit cum magno apparatu Mediolanum ad coronationem Regis Romanorum Lodoyci . Eodem die Marchiones Estenses Mediolanum iverunt (1).

Num. MIV. Anno 1125. 22. Settembre.

Lettera di Caftruccio degli Antelminelli, colla quale egli da netizia agli Ambasciatori in Italia di Lodovico il Bavaro della vitteria avuta contre i Fierentini e collegati. Ex autographo pene illuftriffimum virum Lucium Doleoneum Ochonicum & Decanum ecclesiæ Bellunensis.

Spectabilibus dom. Johanni Apothecario Regie Camere procurationum, & magistro Henrico nunciis & Ambaxiatoribus ferenissimi dom. Romanorum Regis semper augusti Kastrucius de Antelminellis Imperiali gratia Luce Piftorii & Lune Vicarius generalis honorem & gaudium cum honore votivum. Cum hostibus facri Imperii cujus jura occupare nituntur, & nos illa toto posse defendere in medio inter campos ipsorum & nostros utraque parte omni sui multitudine congregata prelium habuimus qued obtiquimus & victoriam percepimus domino benedicto ipfos hostes confligentes & fugantes usque ad campos ipsorum, in tantum quod nisi fuisset reparatio fovearum ipsos campos elevariffemus in totum, & hoc fuit proxima die hesterna ubi de ipsis inimicis caporales remanserunt quasi pro majore parte autmor-

<sup>(1)</sup> Notifi che le antescritte memorie oltre essere di carattere di quel tempo si veggono con differente inchiofiro, e si conoftene per la varietà dello scrivere registrate in varii anni, conforme il tempo delle netizio che ci recano.

mortai vel captivi, ita quod quantitas suitultra numerum equitum, & etiam resignatos notis denunciamua ultra descriptos. Er sicut videtis de cis est ille dominus Durombach, de quo vos magister Henrice contulistis nobiscum, quem valde bene facimus custodiri, & sicut imposuistis nostro domino Romanorum Regi representemus, & personaliter consignemus eundem, vel quod aliud melius voluerit disponamus. De qua vistoria principali postquam majorem absque dilatione expectamus & talem quod erit totalis expeditio guerre facri Imperii rebellium totius italie letitiam & gaudium assumatis, & nostra negotia semper placeat recomendata habere, ut considimus & speramus. Et litteras quas premisso domino nostro diriginaus de predistis sibi placeat destinare, recomendando nos sibi tanquam su majestati fedelissimum & subiectum prout videritis convenite.

Dom. Dorimbach Capitaneus Theotonicorum. Dom. Vuibertus de Riveroy, dom. Pabul de Hencorth, & dom. Thomas de Lorene Capitanei gentis Francigene. Dom. Franciscus distus Beti de Brunaleschis, & Johannes de Rossi de la Tosa noblles Florentini. Pajenus de la Sella. Arrigus de Baveria. Dietrichus de Hosterich. Johannes de Ridonor. Ottolinus de Maretrem. Ottolinus de Mongrasso. Hermannus de Baveria. Heuser de Forimberg. Johannes de Ragonia. Forbaccher de Norimbergh. Annechinus de Lambach. Joachim de Reistan. Henricus de Restriff.

Nics de Strasborg. Rainaldus de Francia.

Dat. in exercitu nostro inter Porcari & Montemelarum dis XXII. Septembris VIII. Indictione.

# Num. MV. Anno 1325. in Settembre.

Risposta de Trivigiani ad un' ambasciata di Bassano in materia di danni vicendeveli. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Chaîti nomine amen. Hec est forma responsanis, que sit per Dom. Pot. Antianos, & Com. Ter. ad ambaxatam esistem fastam, expostam, & portatam ex parte Dom. Pot. Officialium, Comunis, & hominum terre Baxani pro corum ambaxat., & ad litteram disti Dom. Pot. Bax. Primo namque premisso de acceptatione benigna salutationis misse esistem per Dom. Pot. & Com. Baxiani, ad primum, & secundum Capitulum ambaxate predicte que videntur esse esistem per ponte e que videntur esse esistem por porte. Romani, & dicitur, quod intentionis Dom. Pot., Antianorum, & Com. Ter. nunquam suit, nec est, quod pro parte ipsorum contra debitum rationis oriatur materia scandali inter predista Comunia, & homines, sed bene est corum intentionis conservare jura suorum Civium, & districtualium, & disti Dom. Guilielmi de Vulnico, & aliorum in quo de jure, & secundum formam statutorum haberet per cos sict, quod super sasto disti Dom.

Documenti.

Dom. Guilielmi non eft eorum intentionis procedere ad alfa ; nifi in quantum forma ftatutorum Com. Ter, eos aftringeret vel de jure videretur foro faciendum, & procedendum. Rogans do dictum Dom. Pot, & Com. & homines Bax., quod pro confera vatione bone amicitie inter utraque Comunia obtinende contra dictum Nerum, & focios, & alios Malefactores suos districtuales & subiectos velint taliter procedere cum effectu ficut spez Stant , quod iple, & alii metu pene, & processus fic facti arceantur, & detineant à talibus delictis, & aliis committendis in districtu Ter. & contra subditos ; & diftrictuales Dom. Pot. & Com. Ter. Secundo ad tertium Capitulum difte ambaxate res fpondetur, & dicitut; quod paratos se offerunt semper dicht Dom. Pot. & Com. Tet. facere, & fieri facere complementum justitie omnibus subditis, & districtualibus Dom, Por., & Com: Baxian., & potissime super facto de quo fit mentio in dicto Capitulo. Et quod fi predictus ejus subditus vult profequi jus fuum . & ( ommittis . )

Tertium ad quartum respondetur &c. ( ommiss )

Quarto, & ultimo respondetur, & dicitur ad contenta in dis tha littera dicti Dom. Pot. Bax. quod Dom. Pot., & Ant. Com: Ter. sciunt pro certo ab omnibus pluribus, & fide dignis a Brandulino socio dicti Tommassii, & qui fuit captus cum eo; qui est in fortia Com. Ter. quod Thomasius, de quo sit men-tio in dicta littera, non est stipendiarius dicti Dom. Canis, sed eft homo male conditionis, & fame & quod cotidie facit, & confuetus est facere derobationes & alia , & enormia delictat in diftrictu Ter. contra honorem , & ipforum , & Magnifici Dom. Dom: Canis & Dom: Pot. Bax. & Dom: Pot. & Com. Ter. & quod multum dolent dicti Thomasii, & quod non pervenit ad corum manus, quia eidem Thomasio factum foret per cos justis tie complementum, & quod placeat dicto Dom. Pot. Bax: habes re cos rationabiliter excusatos, si ad presens non impler contenta in dicta littera. Nihilominus tamen offerunt fe paratos ein dem Thomasio si comparuerit coram eis de contentis in dida littera, & aliis facere justitie complementum. Rogando dictum Dom. Por. & Com. & homines de Bax, quod pro honore dicti Dom. fui, idest Dom. Canis, & ipsorum, & amore ipsorum Dom. Pot., & Com. Tar., & pro conservatione amicitie optia nende inter dicta Comunia placeat inquirere, & inquiri facere de predictis, & conditione, & fama dicti Thomasii, & aliorum fuorum complicium, & secundum quod invenerint, fieri faciant de codem , & aliis suis complicibus prout jus , & juftitia fuadebir .

Num. MVI. Anno 1325. 30. Settembre.

Credenziale de' Trivigiani d'un Capitano del Castello di S. Martino di Ceneda con autorità di gastigare li disobbedienti. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Julianus de Malviciis de Bononia Pot. Ter. Antiani, & Sapientes super conservatione pacifici status Civ. Ter. provido, ae discreto viro Zanino Capitaneo in Castro S. Martini de Cenetasalutem, & omne bonum. Tue probitatis, ac legaliter industria non modicum proconfisi personam tuam in nostrum ibidem Capitaneum pro dicti loci custodia, & defensione, ut credimus, vitiliter peragenda tenore presentis auctoritate nostri arbitrii nobis per Com. Ter. concessi duximus eligendum, statuentes, quod omnes, & singuli tam stipendiarii, quam alii existentes ibidem tibi in omnibus, tamquam nobis debeant effectualiter obbedire: tibi nihilominus concedentes, quod tua possis auctoritate, quam ex nune, prout ex tune, damus, & concedimus per presentes contra quemliber in obedientem ad penas tam personales quam pecuniarias, secundum quod una exegerit inobedientia procedere, & formaliter condemnare habentes nos ex nunc ratum, & firmum quidquid in predictis, & circa predicta duxeris faciendum, propterea tibi committimus, quatenus de duabus masnatis peditum, quas ad presens ad dictum Cattrum pro ipsius custo. dia destinamus, quod nomina interius describuntur, nec non & de aliis mafnatis alias deltinatis fuper monftram diligenter fieti non comittas, notificando nobis quam citius defectus abientium per tuas litteras speciales, ita quod possimus predictis noscere veriritem, & quod nos, & tu ipsorum defectu, quod cum magna solicitudine dedimus, & damus operam cum effectu pro solutione facienda stipendiariis antedictis, non possimus in laqueum incidere venatoris, & ob hoc dictum Caftrum perdere desolatum?. Intendentes quanta poterimus affectione illud tuo auxilio & favore pro viribus conservare. Mandamus insuper omnibus, & singulis stipendiariis, & aliis quibuscumque, qui ad presens funt, & erunt imposterum ad custodiam dicti loci, quarenus vifis presentibus sub pena averis, & personarum tibi Zanino Capitaneo dicti loci circa cuftodiam, & defensionem dicti Caftti ; & in omnibus , & fingulis que diftus Capitaneus auctoritate nostra duxerit injungendum, debeant, tamquam nobis; affectualiter obedire cognoscentes nos tibi in predictis, & circa predicta plenam auctoritatem, & liberum arbitrium concesfisse. In cujus rei testimonium presentes secimus nostri Com. Ter. Sigilli impressione muniri.

Data Ter. die ultimo Septembris VIII. Indict.

Num. MVII. Anno 1325. 10. Ottobre.

Lettere de' Trivigiani scritte a tre Giudici eletti per decidere le differenze tra Venezia, e Trivigi. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Illustri & Magnifico Dom. Dom. Joann's Superantio Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Duci, domino quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, Julianus de Mal-vetiis de Bononia Pot. Antiani, Sapientes, & Consilium, & Com. Ter, salutem ad vota felicem. Vestre magnitudinis litte. els nuper receptis, & diligenter inspectis sic vobis breviter re-Spondemus per Nuncium nostrum in vestris litteris postulatum cum vestro pro litteris mittendis cum vestris ad tertium Judicem electum per vos. & noftrum Sindicum Venetias, quam citius curabimus destinare, quem ad vos distulimus destinare diutius propter absentiam Dom. Nicolai de Clarello Judicis, qui fuis negotiis propter vindemias prepeditus tardavit negotium fibi comissum preter nostri conscientiam expedire, que omnia. & statim ipso adveniente ad nos faciemus cum solicitudine ducere ad effectum. Rogantes vos devote, quod dicta causa de dilatione hujusmedi nos vellitis habere merito excusatos, paratos ad vestra beneplacita, & honores.

Dara Tar. die X. Octobris Indict. VIII.

Summe laudis, & sapientie viro Juris perito Dom. Gerardino de Sanguineo Judici de Parma Julianus de Malveciis de Bononia Pot. Antiani, Consilium, & Com. Ter. salutem prosperam, & felicem. De sapientie & legalitatis vestre fama taliter confidentes super quibusdam questionibus ortis inter Comunia Civitatis Ter. & Venet. occasione nostrorum pactorum inter dicta Comunia initorum, vos pro terrio Judice 2d conveniendum unum Mensem cum Judice nostro, & dicti Comunis Venet. in Civit. Ter., & cognoleendum, & terminandum, questionis predictas, Cecundum pactorum continentiam predictorum, & una cum Dom. Duce, & Com. Venet. duximus eligendum cum salario CC. lib. den. par. videlicet C. libr. pro qualiber parte . Quare prudentiam vestram precamur attente quatenus electionem prefactam cum dicto salatio acceptantes Ter, pro predictis questionibus cognoscendis, & terminandis, quam citius, & comodius vobis poffibilitas respondebit, venire vellitis noftris precibus, & amoze; intentionem vestram nobis per Zordanum de Cornuda Not. notrum latorem presentium rescribentes. Data Ter. die Venezis XI. Octobris VIII. Indict. Nota quod similis tenoris littere destinate fuerunt Dom. Nicolao Rozano Jud. de Parma electo pro secundo, & Dom. Joanni de Vigonzia de Padua Judici pro tertio. Er dictus Nuncius tulit dictas litteras.

## Nuge. MVIII. Anno 1325. 23. Ottobre:

Comandamento de Trivigiani à sutsi gli Officiali di donneggiarò personalmente, e realmente i Feltrini in virsi di rappresaglià dal qu. Barico di Gorizia concesse ad un Collasto, e ad un Sinistreo. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti Num. 6.

Nos Julianus de Malviciis de Bononia Por. Ter, universis, & fingulis Capitaneis, Maricis, Juratis, Preconibus, Soldatis, ceterisque personis nottri diftricus, ad quas presentes advenerint, diftricte pena, & banno C. Libr. denar. parv. pro quolibet per hec fcripta mandamus, quatenus vius presentibus, accipere debeatis de bonis, & rebus hominum, & personarum de Civit, & districtu Feltri, & etiam omnes, & singulos homines de Civitate Feltri, & districtu predicto personaliter capere debeatis, & dare auxilium, & favorem ad capiendum predictos ,, & detinendum, & ad accipiendum de eorum bonis, & rebus Se ipfos captos, & bona accepta infra tertium diem a tempore denunciationis vobis facte eoram nobis sub sida custodia presentare ad petitionem heredum bone memorie qu. Dom. Rambaldi Comitis Ter., & Dom. Guecellonis de Sinisforto, usque ad sundmam fuarum repressalearum eisdem concessarum contra ipsum Com. & homines Feltri, & hoc fecundum formam ipfarum Repressaliarum litterarum bone memorie Illustris Dom, Dom, Henrici Goritie, & Tirolis Comitis, & Civit. Ter., & diftrictus pro majestate Regia Vicarii ganeralis eisdem super Repressaleis concessarum. Alioquin graviter, exigente justitia; procedemus.

Data die XXIII. Mensis Octobris anno Domini MCCCXXV.

Indict. VIII.

Et ego Federicus de Eccello dicti Dom. Dom. Por. Nor. ejffsdem mandato feripsi.

# Num. MIX. Anno 1326. J. Febbrajo.

Confulta de' Trivigiani sopra una proposta che il dig. di Duino dovesse intervenire accompagnato da Ambasciatori ad un congresso di Bavaresi, Boemi, Austriaci, e Carintiani. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Item eodem Milles. Indist. & die, Curia Astianorum predicta in camino Antian. disti Com. coram discreto, & sapiente viro Dom. Ziliolo predisto &c. proposuit distus Dom. Ziliolus Vicarius predistus petens sibi consilium exhiberi quid sit faciendum super co, quod videtur esse requistrum, & requiritur quod. Dom. Ugo de Duyno predistus debeat ire sociatus ambaxatoribus Com. Ter, au patlamentum quod sir, & seri debet per Dominos

de Baveria, Boemia, Austria, & Carinthia ad videndam, & tractandum ibidem, quod per dictum Dom. de Duyno, & ambaxatores predictos Com. Ter. habeat sieri pro honore, & statu. Com. Ter. conservando; & ampliando, & potissime quod exiatentibus treguis per emulos, & inimicos Com. Ter. facte sucrunt multe, & varie novitates in districtu Ter. contra formam distraum treguarum.

Fu rimeffa a' Consigli di XL. e maggiore.

Item eodem Millesimo, & Indict. die Veneris Martis IV. Feb.

bruarii Consilio majori Com. Ter. &c.

Dom. Thomasius de Galuello Judex Antianus Com. Ter. profe, & aliis suis sociis Antianis disti Com. consuluit quod remaneat in discretione, & arbitrio Dominorum Antianorum cum Sapientibus eligendis per cos, & sine sapientibus, secundum quod eis videbitur conferte, & firmare cum disto Domino de Duyno id quod in predictis, & circa predicta pro bono statu & pacifico Com. confervando crediderint expedire. Et quidquid per distum Dom. de Duyno, & per distos Antianos cum Sapientibus, vel sine in predictis, & circa predicta sactum, ordinatum, & firmatum successiva descriptions productiva successiva de la conferimation de contratium loa quentibus non obstantibus.

Fu prefa.

### Num. MX. Anno 1326. 3. Febbrajo.

Confulta de' Trivigiani fopra un' Ambasciata di Feltre, che richiedeva la sospensione di rappressaglie concessa da Trevigi contro certi Bassancsi, e Feltrini. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Anno Dom. MCCCXXVI. Ind. IX. die Lune terrio Februarit Curia Antianorum Com. Ter. in Camino Antianorum dicti Com. coram discreto, & sapiente viro Dom. Ziliolo de Bonacursiis de Mutina Jud. Vicario Com. Ter. & magnifici Dom. Dom. U. gonis de Duyno Civ. Ter. & districtus Capitanei generalis ad fonum campane, & voce preconia, ut moris eft, folemniter congregata, proposuir dicus Dom. Ziliolus Vicarius predictus petens sibi consilium exiberi, quid sit faciendum super ambaxara exposita, & retracta per discretum virum Nicolaum nuneium, & ambaxatorem Dom. Bernardi de Gruariis in curia Antianorum ex parte ipfius Dom. Bernardi. Qui Nicolaus dicto Dom. Vicario ex parte ipfius Dom. Bernardi de fide adhibenda prefentavio litteras in hunc modum. Nobilibus, & Sapientibus viris Pot., Ant. Consilio, & Sapientibus Civit. Tar. Bernardus de Gruariis. falutem votivam. Dilectum meum Nicolaum prefentium gerulum, cujus fidei, & industrie mei voti arcanum commisi , duxi traf. mittendum; rogans quatenus ejus relatibus vestra Nobiliras fidem credulam vellit adhibere. Data Feltri penultim. Januarii . Qui Nicolaus inter alia retulit, & exposuit, quod dictus Dom. Bernardus rogat, quod placeat, & placere debeat dicto Dom. Vicario, & Antianis predictis, & Com. Ter. quod cum fit tregua. inter Dom. Canem, & suos complices, & subiectos ex una parte, & Com. Ter, ex altera, removere, & suspendere debeant repressaleas concessas per Com. Ter. certis Civib. Ter. contra certos Cives, & districtuales Civitatis, & locorum Feltri, & Baxani. Cum intendat dictus Dom. Bernardus, & ejus intentionis sit tracture, & facere quod per Cives Feltri, & Baxani, contra quos repressalee sunt concesse, satisfier Civibus Ter., ad quorum peritionem dicte repressalee funt concesse, ad hoc ut mercandarie pollint currere, & hinc inde portari , & impune conduci, & quod amor inter predicta Comunia ex causis hujusmodi amplietur, & crescat. Dom. Petrus Benedictus de Bedoya Nor. Antianus Com. Ter. consuluir, quod dicta proposta pendeat usque ad diem mercurii proxime venturi , & quod dictus nuncius licentietur curialiter, & benigne, & quod postea proponatur Consilio XL. & majori si videbitur fore ponenda. Super quo posito partito per dictum Vicar. ad buff. & ball! & firmatum fuit per XIII. Antianos concordes, nemine discrepane te, secundum quod consuluit dictus Dom, Petrus Benedictus.

Num. MXI. Anno 1326. 2. Aprile.

Comandamento rilasciato da Giudici sopra le differenze tra Venesi, e Trivigiani, Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Thomasius de Frontis Judex, & Jacobus de Clarello Judex. & Officiales deputati per Com. Ter. ad reddendum jus inter Tervisines, & Venetos secundum formam pactorum hine inde initorum tibi Leonardo de Prapeyo districte pena, & Banno XXV. libr. parvorum per hec scripta precipiendo mandamus quatenus infra tertiam diem post harum....evacuare, & vacuum & expeditum dimittere debeas nnum Mansum terre cum toto redimine positum in villa Prapcy. Olim rectum per Petrum de Vasalega alias per te venditum Maneto Manzi de confinio S. Zuliani de Venetiis pretio, & foro quatuor librarum denariorum Venetorum grofforum. Et de quo Manfo cum Cafali, & aliis terris pertinentibus ipsi manso dictus Manctus Manzi alias intravit tenutam, & postessionem & postmodum ipsum tibi affictavit ad V. annos tune venturos dando, & respondendo eidem annuatim nomine fictus dicti Manfi XII. ftaria Tar. boni, & mundi frumenti secundum quod in cartis emptionis, intromissionis, & affictationis ipsius mansi scriptis per Bellendricum q. Nicolai Rubei de Mota Not. plenius continetur. Et hoc ad petitionem Pattebone filie & heredis qu. dicti Maneti Manzi, seu Guerellos Ais de Portu Notarii ejus Curatoris, qui comparuir corant nos bis curatorio nomine predicto assers cum querela, quod tu contra Deum, & justitiam tehes ipsum & non vis de sicu ipsus eidem Pastebone hereditario nomine predicto, ut teneris debere respondere. Insuper mandamus tibi quod de assistu ipsus Mansi annorum preteritorum infra dictum terminum trium dierum solvere, & satisfacere debeas ipsi Pastebone hereditario nomine supradicto seu esse in concordia cum ea de predictis assistibus, seu cum dicto squeetlone curatorio nomine ipsus. Salvo quod si de predictis senseris te gravari, die tertia post harum presentationem cosam nobis debeas comparere. Et hoe ad petitionem dicte domine Pastebone, seu dicti succellonis Notarii ejus curatoris, alioquin quod justum fuerit saciemus. Data Tarvissi die mercurii II. mensis Aprilis IX. Indict.

Ego Zordanus Petrizonelli Not. de Tervilio facri Pal. Not. & nunc Notarius dictorum Dominorum Judicum, & Officialium.

corum juffu feripfi .

### Num. MXII. Anno 1326. 28: Agosto:

Autorità contessa dal Vicario del Re di Boemia al Podestà di Trivigi sopra i Criminali. Tratta dal Cod. documenti Trivia giani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine amen. Anno ejustem nativitatis MCCCXXVI. Ind. IX. die Jovis XXVIII. Augusti, presentibus Dom. Hentardo de Herbestain, Mathia de Laspergh, Domo de S. Vito de flumine, Anzolo filio Dom. Jacobi de Cormono, Dom. Henrico de Orzono Not. Vicario infrascripti Dom. de Doyno, Matcobono Maphel aurificis Not, ipsius Dom, de Duyno officiali, testibus rogatis, & aliis. Magnificus, & potens vir Dom. Ugo de Duyno pro Serenissimo Principe Dom. Henrico Dei gratia rege Bocmie & Polonie, Duce Carinthie, Comite Goritie, & Tirolis, & Ecclesiarum Aquilejensis, Tridentine, & Brixinensis advocato, tutore, & tutorio nomine magnifici Juvenis Domini Johannis Henrici Goririe & Tirolis Comitis, Ecclesiarum Aquilejensis, Tridentine, & Brixinensis Adovati, & pro regia majesflate Civit. Ter. & diffrictus Vicarii gener., & pro Excellentis. Dom. Dom. Beatrice Comitiffa Goritie , & Firolis Matre . & Tutrice ipfins Dom. Joannis Henrici Capitanens generalis dicte Civit. & diftrictus Ter. ftatuit, decrevit, & ordinavit, atque mandavit ex certa scientia, & non per errorem, ne maleficia remancant impunita, & ut pena unius aliis fit exemplum quod Nob. & potens vir Dom. Azzo de Confaloneriis de Brixia nunc Pot. Ter. habeat, & habuisse intelligatur etiam a die infrascria pta maleficia commissa purum, merum, & liberum arbitrium, & potestatem inquirendi, & procedendi super maleficio, rixa, excela, len delicto . &c.

Num.

# Num. MXIII. Anno 1326. ao Sertembre :

Il Re ferive a' Trivigiani che debbano porre un dazio fopra gli animali per pagare un debito che Giacomo Pievano di Cavende? lino, mentre era Vicario della Contessa di Gorizia; avea cont tratto in difesa di Trivigi, e de suoi Caftelli: Ex apographis in Tabulatio Civitatis Tarvisti existentibus.

Henricus dei gratia Bohemie & Polonie Rex. Karinthie dux . Tirolis & Goritie Comes, Aquilejenfis, Tridentine, & Brixinenfis Ecclesiarum advocatus, prudentibus & discretis vieis Azoni de Confaloneriis de Brixia Potestati, Ancianis, Consilio & Com: Civitatis Tarvisii, judicibus fuper avere Com. Tarvisii deputatis, & procuratori dicti Com, ceterisque officialibus Com. Tervisii, qui nune funt; vel pro tempore fuerint, devotis suis dia lectis; gratie sue plenitudinem cum falute. Vobis & cuilibet veftrum per presentes volumus effe norum ; quod fapiens vir Jacobus Plebanus de Chavendelino olim Vicarius illustris Beatricis Comitife Goritie matris patruelis noftri dilecti Joannis Hentici spectabilis Comitis Goritie, ac Civitatis Tarvisii ; & districtus auctoritate regia Vicarii generalis matertete noftre dilecte eidem Beatrici tunc tutrici, & administratrici patruelis noftri dilecti pro suis & dicti pupilli, ac Com. Tervisii necessitatibus , & utilitatibus evidentibus pro folucione stipendiariorum , & aliis necessitatibus, & legitimis causis in defensionem Caltrorum Civitatis & districtus Tervisii, illo tempore quo fuit ejus Vicarius quatuor millia sexcenta & nonaginta, libras denariorum Venetorum parvorum, vel aliter in pecunia numerata liberaliter mutuavit, de quibus nondum aliquam folutionem recepit, prout ipla matertera noftra in fuis litteris ejuldem figillo munitis, & nuper in nostri presentia secum factis rationibus est confessa : Cum igitur indignum sit eundem Jacobum de tam bonitate libera damnum pati, Nos tanquam tutor & tutorio nomine prelibati patruelis nostri auctoritate arbitrii per vos nobis traditi & concessi, & omni modo, jure, & forma, quibus melius pofsumus, vobis & cuilibet vestrum per presens committimus, & mandamus, quatenus omni mora postposita de medio, quia nos piget amodo ipium super hec tantis induciis conquastari, incantare, & incantari facere debeatis ad folvendum statim in pecunia numerata dacium unius denarii pro libra, & bestiarum vivarum & mortuarum Civitatis Tervisii, burgorum, & de porfu, pro uno anno integro proxime veniente incipiente in Kal. Januarii proxime nunc venturo usque ad unum annum tune proxime subsequentem, & plus offerenti dare . Et fi reperiri poterit de iplo dacio ultra dictam pecunie quantitatem, quam debet habere, solvere debeatis prefato Jacobo dictas quatuor millia sexcenta, & nonaginta libras parvorum, residuum in ..... debitam convertentes. Si vero non reperiretur qui vellet dare

de dicto dacio ultra quatuor millia fexcenta & nonaginta libras jam dictas, tunc de ipso dacio datam faciaris, & fieri faciatis pro dicta summa pecunic Jacobo supradicto, vel cui voluerit ejus procurator in solutionem; & pro solutione pecunie. supradicte. De quibus quatuor millibus sexcentis nongeinta libris parvorum ex nunc eidem Jacobo finem fecimus, & plenam remissionem, & pactum de ampllus non petendo, cam ipsos denarios, ut dictum eft, integre habuerit & receperit ab co mutuo dicta matertera nostra. Et etiam volumus, & promittimus, quod pro predictis denariis per nos, & Officiales noftos, vel Com. Tervisii non molestetur, neque inquieretur, precipientes ex nune prout ex tune, & ex nune prout ex tune, maffariis nostris & Com. Tarvisii presentibus & futuris , quatenus visis presentibus eidem Jacobo de jam distis quatuor millibus sexcentis & nonaginta libris parvorum fieri faciant per suos notarios cedulas solutionis ipsos; ponentes in ipsorum massariorum rècepris, & expensis. In cujus rei testimonium presentes fecimus noftri sigilli impressione muniri . Dat. in Ispruk anno dom, millesimo trecentesimo vigesimo sexto die XX. Septembris . Indicamona.

# Num. MXIV. Anno 1326. 22. Settembre.

Sentenza de' Giudici deputati per le cause tra i Veneti e i Trivigiani. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti Num. 6.

Hoc est exemplum eujusdam instrumenti, sive sententie cujus tenor per ordinem inserius declaratur. In Christi nomine amen. Nos Aldigerius de Mestre Index, & Montanarius de Ravagninis Judices, & Officiales deputati per Com. Ter. ad cognoscendum, & definiendum de causis, & questionibus vertentibus inter Cives & districtuales Civitatis Tar. ex una parte, & Cives, & districtuales Civitatis Venetiarum ex altera, sub Dom. Azone de Consaloneriis de Rrixia Pot. Tar. cognoscentes super requisitione.

**Ommiss** 

Lesta, lata, data, publicata, & pronunciata suir dista sententia per distos Dom. Aldigerium, & Montanarium, Judices, & Officiales supradistos, absente Dom. Tholberto Calza corum socio, cum este extra Civitatem Tar. sed citato ad domum per Henrigetum de Cornoledo Preconem Com. Ter. causa citationis per me. Notarium infrascriptum, presente disto sex Mattheonomine predicto in MCCCXXVI. Indist. IX. sedentes pro tribunali in, majori palatio Com. Tat. ad bancum Gruarum die Lune XXII. Septembris: presentibus sex Zanino de Rolando, Coradino de Camino, Bompejo qu. Piandi de Montebelluna, Al-

bertino de Villa, Bartholomeo de la Pignoca Notariis, & aliis. pluribus testibus.

Ego Galatius de Sulico Sac. Fal. Not. & Notarius; & Officialis dictorum Judicum & Officialium, & ad dictum officium deputes tus interful, & scripfi.

Ego Petrus Zordani . . . . Sat. Pal. Not. prout in dicto inftrumento, five sententia inveni , bona fide, fine fraude fideliter exemplavi.

# Num. MXV. Anno 13a6. 14. Ottobre.

Consulte diverse de Trivigiani sopra una ambasciata spedita dal Re di Boemia per invitar Trivigi alle sue nozze . Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Millesimo tercentesimo vigesimo fexto Indict. IX, die Martis XIV. Octobris Curia Antianorum Com. Ter. coram: Dom. Guilielmo Vicario supradicto in Camino Antianorum dicti Comunis ad fonum campane, ut moris eft, folemniter congregata , proposuit idem Dom. Vicarius, & sibi petiti consilium exiberi, quid agendum sir super ambaxata, & requisitione Serenissima Principis Dom. Regis Bohemie & Polonie, Ducis Charinthie &c. nuper facta, & exposita per nobiles viros Dom. Ulricum de Taufres, & Coradum de Arbih , & Theogonum de Villandres Ambaxarores difti Dom. Regis continente inter cetera , quod cum dictus Dom, Rex intendat in proximo nuprias celebrare, Dom. annuente, ad quas omnes propinquos, amicos suos tante letitie gloria effe participes , & consortes , Com. & homines Ter. difti ambaxatores ipsius Dom. Regis ex parte difti Dom. Regis tamquam ejus intimos, & dilectos ad dictarum nuptiarum solemnia instantissime convitarunt, requirentes in his ab eis suum auxilium, confilium, & favorem sicur honori dicti Dom. Regis crediderint convenire.

Fu rimessa a' Consigli di XL. e maggiore, ed in questo Dom. Ugo qu. Danielis Mosterii Not. Antianus pro fe , & ejus Collegis Ant. Com. Ter, super dicta requisitione dicti Dom. Regis consuluir quod per Dom. Por. seu ejus Vicarium, & ejus Curiam Antianorum ex parte ipsorum, & Com. Ter. fiat congrua, & decens & honorabilis responsio dictis ambaxatoribus dicti Dom. Regis offerentes eisdem, quod Dom. Pot. Ter. Antiani, & Com. Ter. de dietis Nupriis, ex tanta gloria , & foe lemnisate nuptiarum, quam dictus Dom. Rex facere, & celebrare intendit gratulantur gaudio valde magno, tamquam de Dom, suo precipuo, intendentes juxta posse suum in dietis suptiis, cum tempus fuerit, honotare, sient honori dicti Domini Regis crediderint convenire, parati semper adomnia ejus bene Placita, & honores: Dicendo hec, & alia, que disto Dom. Po

& ejus Curie pro honore ipfins Dom. Regis, & bono ftatu Com

Ter. videbitur expedire.

Item quod interim per dictam Curiam Antianorum dicti Com' eligantur octo sapientes de utroque gradu, qui super dicta res sponsione, & invitatione debeant providere, & deliberare, & quidquid pro honore dicti Dom, Regis, & bono statu Com, Ter. credicerint convenire, & quidquid per eos provisum, & deliberatum fuerit super predictis, & circa predicta reducatur in scriptis, & tunc tempore competenti, aproximante termino nupriarum proponatur Consilio majori dicti Com, & postea procedatur super predictis, secundum quod dicto consilio placuerit ordinate, & robur obtineat significatis.

Fu prefa. Millesimo , & Indictione predictis die Jovis XXIII. O. Mobris Consilio majori Com. Ter. coram Nob. & potenti viro Dom. Guidone de Augoglossis de Forlivio Pot. Ter. in Palatio minori Com. Ter, ad sonum campane, & voce preconia, ut moris est, solemniter congregato, proposuit idem Dom. Bellotus de Salutare Judex, & Vicarius ipfius Dom. Pot. & fibi petiit consilium exiberi quid agendum sit super infrascripta provisione facta per Sapientes electos per Curiam Antianorum, & Consulum dicti Com. ad providendum super responsione fienda ambaxatoribus Dom. Regis Boemie ad invitationem factam per eos ox parte dicti Dom. Regis, cum per majus consilium dicti Com. alias reformatum extiterit, quod quidquid per dictos Sapientes Super dicta invitatione provisum fuerit, deberet proponi presenti majori Confilio, & postca procedi, sicut dicto Consilio vide. hitur expedire cujus provisionis tenor talis est;

In Christi nomine amen.

Hec est provisio sasta per sapientes elettos per curlam Antiamorum Com. Terv. juxta formam reformationis Consilii dicti Com. super ambaxata, & invitatione sasta per solemnes ambaxatores Illustris Dom. Dom. Henrici Regis Rohemie, & Polonie ac Tirolis, & Goritie Comitis, Aquilejensis, Tridentine, & Brixinensis Ecclesiarum Advocati, ex parte ipsus Dom. Regis Dom. Pot. & Com. Ter. Videlicet quod responsio alias sasta per Dom. Pot. Ter. seu ejus Vicarium, & Curlam Antianorum predictiam super predictis valida sit, & sirma: Et quod de novo ex parte majoris Consilii, & dicti Com. Ter. selices, & exultantes de cunstis honoribus, & letitia ipsus Dom. Regis, appropinquante tempore ipsarum nupriarum, & solemnitatum earum, de quibus sit mentio pet ipsos ambaxatores, intenduat honorare illum, ipsique service tamquam Dom, precipuum, & patrem ipsorum.

Fu presu.

Millesimo, & Indictione supradictis die Lune XXVII. Octobris. Curia Antianorum Com. Ter. coram dicto Dom. vicario.

In camino Antianorum dicti Com. ad sonum campane, ut moris. est, folemniter congregata, proposuit dictus Dom. vicarius,

& fibi petiit confilium exiberi super co auod cum pro parte Dom. Por. Antianorum, & Com. Ter. facta fit responsio ambaxatoribus Dom. Regis Bohemie, super ambaxata, & invitatione per eosdem ambaxatores ex parte ipsius Dom. Regis facta dicto Dom. Pot., & Com. Ter. secundum provisionem factam per Sapientes ad hoc electos roboratam per majus Confilium dicti Com. & responsum sit per ipsos ambaxarores, quod expestabant certam responsionem habere ad hoc ut possent dicto Dom, suo referre illud quod esset acceptabile, & conveniens tanto Domino, & per XV. dies elapsos prestolati fint in Civitate Ter. sperantes indubie responsionem habere, & audire certam, & laudabilem, & determinatam : & iterato rogent dicti ambaxatores dictos Dom. Pot. Antianos, & Com. Ter. quatenus vellint honore dicti Dom. Regis deliberare super dicta corum ambaxata, & illam responsionem facere, de qua dictus Dom. Rex possit merito contentari, & ut possint ftatum Civit. Ter. ipsi Dom. Regi favorabiliter comendare. Afferentes dicti ambaxatores, quod credunt merito convenire, quod diceus Dom. Rex conducendo Uxorem, vel non, debeat a suis subditis, & sidelibus honorari, licet non ambigant, quod dicte nuprie ordinentur omnino debeant celebrari.

Quid placeat difte Curie ordinare

Item petiit sibi consilium exiberi super eo, quod distum est per aliquos, quod esser conveniens Ambanatores dichi Dom, Regis qui in Civit. Ter, diebus circa XV. personaliter permanserunt in servitio Com. Ter, causa concordie faciende inter Cives Ter, inter quos videtur esse discordia, honorare, & eis providere de expensis per cos saciis in Civitate, & districtu Ter, & hoc ut ipsi possint statum Civ. Ter, Dom, suo Regisavorabiliter comendare, & ipse Dom. Rex Civitatem & districtum Ter, in sua benivolentia habere possit merito comendatum secundum anno exegerit necessitas in omnibus oportunis quid placear diche Curie ordinate.

Furono eimesse a' Configli di XL. e maggiore, e in questo a'

XXVIII. Ottobre

Dom. Ugo qu. Danielis Hosterii Not. Antianus, pro se, & Collegis suis Antianis Com. Ter. super prima proposita responsionis siende Dom. Regi presato consultir, quod per Dom. Pot. & ejus Vicarium, & Antianos, Consilium, & Comun. Ter. respondeatur dictis Ambaxatoribus Dom. Regis enrialiter, & reverenter, quod ad presens aliam responsionem non factum t, cum intendant suos folemos ambaxatores ad presentiam Dom. Regis destinare instrucendos illam honorabilem, & congruam responsionem facere ad invitationem, & requisitionem dicti Dom. Regis, quam pro honore ipsius Dom. Regis putaverint convenire: dicendo illa verba circa ea, que utilia, & necessaria videbuntur. Fu rimessa.

Item super proposita requisitionis facte per dictos Ambaxatores Dom. Regis super expensis siendis cistem consuluir dictas DOEUMENTI.

Antianus, quod respondeatur distis ambaxatoribus, quod consideratis necessitatibus Communis, & hominum Tervisii, quibus ad presens vexantur, & opressi sunt vehementer, sicut patet omnibus maniseste, quod placeat eis, si ad requisitionem suam non possunt, ut cupiunt, complacere, eos in hac parte haber rationabiliter excusatos:

Fu prefa.

Num. MXVI. Anno 1326, 23. Ottobre.

Confulta de Trivigiani sopra una lettera di Ambasciatori spedia ti a Venezia per maneggiar aggravi di quel Comune contro quello di Trovigi Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

MCCCXXVI. Indict. IX. die Jovis XXIII. Octobris Curia Ana tianorum Com. Ter. coram Sapiente viro Dom. Belloto de Sas lurare de Forlivio legum Doctore Jud. Vicario Nob. & potentis viri Dom. Guidonis de Argoglofiis de Forlivio Pot. Ter. in Camino Antianorum predictorum folito ad fonum campane ; ut moris est, solemniter congregata, proposuit idem dom. Vicaaius 1.& sibi petiit consilium exiberi super infrascriptis litteris missis ex parte Dom. Beraldini de Caserio, & sociorum ambaxatorum Com. Ter. in Venetiis, quarum litterarum tenor dignoscitur elle talis. Suis Dominis Dominis Pot., Antianis, Confilio. & Com. Civir. Ter. Berardinus de Caserio, Thomeus de Berardis, & Federicus de Eccello se ipsos cum reverentia debita; & devota Noverit magnificentia vestra, quod heri circa vesperas pervenimus ad Civitatem Venetiar. & hodie in mane fuimus coram Dom. Duce, & Confiliariis, & Capitibus XL. ubi per nos exposita ambaxata nobis commissa, satis benigne recepti, & auditi fuimus, & post brevem deliberationem per cos factam, responsum est nobis. Quod super gestis per cos, & petitis per nos habuerunt solemne, & perfectum consilium, & quod non solum in decem Capitulis fecimus contra pacta, sed plusquam in L. & quod istas injurias nulla ratione de mundo intendunt ulterius suftinere: dicentes, quod certos processus, & quedam sua ordinamenta fecerunt ide heri contra nos, que fi eis non proficient ad eorum intentionem, de aliis utilioribus remediis providebunt. Et demum vos, & nos rogant detis eis causam, quia inter ceteros hujus mundi vos diligunt &c. (sic) Quidquid autem heri fecerunt hoc est, videlicet quod de nulla re de mundo cujuscumque sit generis per Officiales Com. Venet, versus Ter, dabeat fieri bulleta. Item si infra ofto dies per vos non mittatur ad tractandum concordium, & compositionem, quod ab inde in antea nullus audeat conducere Venetias panem de Mestre, sub pena perdendi dictum panem . Nos vero remanemus hic, & nondum locusi sumus, nisi cum

DO COM EN 11. 105
Deni humilitate, & curialitate, & nondum fecimus protestas
tionem, expectantes adhuc sialia nobis mandare vultis: & intea
sim cum amicis Com. Ter. & nostris rolloquium habebimus,
& totum quod poterimus operabimus. Insuper, sirut prediximus, nondum fecimus protestationem, nec nobis consultum
est, quod eam faciamus, attamen quod mandabitis penitus saviemus.

Data Venet. XXII. Octobris.

Eu rimessa à Consigli di XL. el maggiore, e da questo surono eletti Savii per disaminar la materia, i quali poipensarono, che algoverno Veneto si proponesse di eleggere due Savii per parte, per accordare gli undici Capitoli sopra i quali eran nate le dissertenze.

Num. MXVII. Anno 1326. 30. Ottobre.

Ricerca del Vicario del Re di Boemia, che il Comune di Trivigi gli dasse la maniera di poter con gli Ambasciatori andar esso per trattarul della regua con Cane, ed alses assari. Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti N. G.

Millesimo, & Ind. predictis, die penultime Octobris Curia Antianorum Com. Ter. coram dicto Dom. Belloto de Salutate Judice Vicario dicti Dom. Pot. in minori Palatio Com, Terv. campane sonitu, ut moris est, congregata, proposuit idem Dom. Vicarius, & fibi periit confilium exiberi super co quod dictum, & expositum est Domino Pot. & ejus Curie Antignorums, & plus sibus aliis sapientibus Civit, Ter, ad hoc specialiter convocatis, ex parte magnifici Dom. de Duyno, videlicer, quod intentionis est disti Dom. de Duyno pro statu, & honore, & conservatione Civit. & Com. Ter. ad presentiam Serenissimi Principis Doma-Henrici Regis Boemie &c. personaliter accedere in proximo, tam fuper facto treguarum initarum inter dictum Dom. Regem, & ejus subditos, & Dom. Canem de la Scala, que quidem tre-gue finiunt ad nativitatem Dom. nostri Jesu Christi proxime venturam, quam etiam super aliis imminentibus negotiis apud ipfum Dom, Regem , evidenti utilitate Com, Ter. specialiter peragendis, ad que negotia effectualiter fideliter peragenda pro statu, & honore Com. & hominum Civit. Ter. se offerat dictus Dom. de Duyno se interponere juxta posse, prout eidem pro ftatu , & conservatione Com. Ter. putaverit convenire. Et facta diligenti examinatione cum ejus Officialibus hic, & alibi, non habeat unde possit predicta ducere ad effectum, sicut sperat, abique Com. & hominum Civitaris Ter. ad quorum fervitium , & bonum intendit dirigere iter fuum, auxilio, confilio, & favote; ideirco Dom. de Duyno requirit cum omni instantia precibus, quibus potest dictos Comune, & homines Ter. quod ad predicta exequenda debeant, & procurent taliter providere, quod

iple Dom. de Duyno, & Ambaxatores Com. Ter. ituri ad Dom. Regem occasione predicta cum auxilio, confilio & favore Com. & hominum Ter. ad quos predicta pertinere noscuntur pro bono ipsorum ad presentiam dicti Dom. Regis cum audacia secura valeant proficisci. & sic honorifice scut decet; ita quod dictus Dom. Dux leta facie ipsum dom, de Duyno, & ambaxatores prefatos in sinu sue benevolentie super predictis habere valeat merito & saverabiliter comendatos, & exinde Com. & homines Ter. fructum recipiant utile sicut sperant. Et quodinterea talis, & bona custodia habeatur de Civis. Ter., quod instatu bono, & pacifico absque aliquo periculo conservetur ad honorem ipsius Dom. Regis, & bonorum hominum Civit. predifte.

Fu rimeffa al Configlio maggiore, che eleffe 6. Savii per defaminarla.

## Num. MXVIII. Anno 1326. 30. Ottobre.

Consulta de' Trivigiani per provveder alla scarsezza di sate, oglia, e cafeio in Triviri introdotta per discordie con Vinegia. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine Amen. Anno ejustem Nativit. MCCCXXVI. Ind. IX. die Jovis penultimo Octobris, Curia Antianorum Com. Ter. Coram Sapiente Viro Dom. Belloto de Salutare Judice Afsessore, & Vicario Nob. & Pot, Viri Dom. Guidonis de Argoglosiis de Forlivio Potestatis Tervisii in Camino Antianozum dieti Com. solito ad sonum campane, ut moris est, solemniter congregata, proposuit idem Dom. Vicarius, & sibi petiit confilium exhiberi, quid agendum fit super co, quod cum salis; casei, & olei ad presens in Civ. Terv. videatur penuria resultari propter discordiam Venetorum, quid placeat dicte Curie ordinari ad hoc, ut ipsorum copia habeatur. Demum in reformatione.

Fu meffa a' Configli di XL. e maggiore.

Item eodem millesimo, & indictione, die Veneris ultimo O-Aobris Consilio majori Com. Ter. coram dicto Domin. Por. in Palatio minori dicti Com. ad sonum campane, & voce precomia, ut moris est, solemniter congregato, proposuit Dom. Bellotus de Salutare Judex Vicarius dicti Dom. Pot, de mandato ejuldem Dom. Pot., & fibi petiit consilium exhiberi quid ngendum fit super proposita, eum per Curiam Antianorum, & per Confilium XL. dicti Com. reformatum extiterit, quod dicta proposita proponatur presenti majori Consilio.

Dom. Beraldinus de Caserio Ancianus pro se, & Collegis suis Ancianis Com. Ter. fuper dicta proposita consuluit, quod per Cutiam Ancianorum dicti Com. eligantur duo Sapientes qui ire. debeant cum uno ex militibus Doin, Potestatis ad faciendum

redu-

reducere in scriptis ial, & oleum, quod est in Civit. Ter. Et quod vendentes illud non possint, nec debeant vendere sal ultra XXII. sold, par. si sal vendebatur ante discordiam Venetiasam XX. sol. par. & si vendebatur XXII, sol. possint vendere XXIV. sol. par. pro Stario, Et oleum possit vendi XL. denar. par. pro libra. Et Caseum secundum estimationem alias sastam, It quod compellantur predicti venditores predicta vendere pro predictis pretiis sub penis essem auferendis, secundum formam reformationum Com. Ter. & arbitrio Dom. Pot. Demum in reformatione disti Consilii posito partiso per distum Dom. Vicarium ad buxolos, & ballotas super dista proposita sirmatum, & obtentum suit per CXXXVIII. consiliarios concordier. XIII. ab eis discrepantibus prout consuluit distus Ancianus.

Num. MXIX. Anno 1326, 31. Ottobre,

Assegnamento di mercede satto da' Trivigiani ad un Notajo, che aveva scritto per una tregua tra il Sig. di Duino, e suoi aderenti, ed un Avogaro ed altri suoi amici estrinseci. Tratto dal Cod. documenti Trivigiani Co, Scotti N. 6.

Item eo Millillesimo , & Indictione die Veneris ultimo O-Aobris Curia Antianorum Comuni Tervisii in camino Antianorum predictorum; folito coram dicto Domini. Vicario ad fonum campane, ut moris est, solemniter congregata, proposuit idem Dom. Vicarius, & sibi petiir consilium exiberi super infrascripta provisione cum alias per Curias Antianorum dicti Com. reformatum extiterit, quod proponatur presenti Curie, cujus Provisionis tenor talis est; Provisio facta per Petrum Zanellum, & Guidenem de Marostica Not. electos per Curiam Antianorum ad tractandum super eo, quod Rigus Marci de Rigo Nor. petit fibi provideri de suo salario, & labore pro scripturis factis per eum super treguis factis inter Dom. de Duyno, & alios ejus amicos ex! parte una, & Dom. . . . Advocatum, & ejus amicos extrinsecos ex altera. Visis namque scripturis pluribus, & diversis scriptis, & factis per dictum Regum, & considerato labore maximo, quem constituit in scribendo dictas scripturas, & habito etiam consilio quamplurium discreto-rum virorum, qui in talibus sunt experti, providerunt, quod dicto Rigo fiat bolleta de X. lib. den. par. pro ejus premio, & labore predictarum feripturarum, que folvantur de omnibus collectis, mutuis & extractibus Collectarum aliis non deputatis. Fu prefa.

- 9 JB. 15 / I

Num. MXX. Anno 1326, 31, Ottobie,

Decreto de Trivigiani di pregat Artico della Rosa, che, non ostanti certe rappressaglie estenute contro i Bassancsi, lor concea desse di poter condurre certo legname ad Asolo necessario per lavori da farsi in quel Castello. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Millesimo, & Ind. predictis, die Veneris ultimo Octobris in teformatione Curie Antianorum Com. Ter. coram dicto Dom. Vicario in camino distorum Antianorum solito ad sonum campane ut moris eft, folemniter congregate posito partito per dichum Dom, Vicarium ad bux. & ball, firmatum fuit per X. Confiliarios concorditer, nemine discrepante, quod ex parte Com. Tet. rogetur Dom. Articus de la Rofa, quod vellit concedere de gratia speciali hominibus de Bassano, quod non obstantibus repressaleis sibi contra eos concessis possint lignamen de Baxano conducere Asylum, & fibi fidantiam in eundo, & redeundo concedere in personis, & rebus suis, donec dictum lignamen conduxerint necessarium pro laboratorio Caftri de Asyllo, & si dictus Dom. Atticus non esser in Civit. Ter., quod ex nunc concedantur littere fidantie ex parte Com. Ter. ipfis de Baxiano conducentibus dictum lignamen Asyllum veniendi cum dia, cto lignamine, & redeundi salvi, & securi cum suis rebus, & perfonis, non obstantibus dictis represaleis contra eos concessis, & hoc ad petitionem magistri Philippi Apothecarii de Asyllo dichi laborerii superstiris hoc perentis, & hoc eum instantia te-quirentis, prout patet in litteris ipsius lectis in presenti Curia Vulgariter, & diftincte.

Num. MXXI. Anno 1327. 9. Gennajo.

Licenza di un Podesta richiesta a Trivigiani di partire dalla Cau rica per certe novità insorte nella Romagna. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Curia Antianorum, & Sapientum in camino consueto palatif Com. Ter. coram discreto, & sapiente viro Dom. Beloto de Salutate Judice, & Vicario disti Dom. Pot. (cioè Guidone degli Argoioss) congregata, & petiit sibi consilium exiberi, quid faciendum sit super eo, quod distus Dom. Guido pot. predistus comparuisser, & exposuisser coram Antianis, & Sapientibus qualter pro certis novis emergentibus in partibus Romandiole tangentibus specialiter personam ipsus Dom. Pot. petebat, & requirebat de graria speciali sibi concedenda, ut posset recedere cum sua familia, & pro Com. & hominibus Civit. Tet. placeret sibi providere de novo Restore, offerens se, & sua sempe

ad omnia grata, & beneplacita Com. Ter. Super quibus facte proposta per dictum Dom. Vicarium, consultum fuit per nobilem, & potentem virum Dom. Guecellonem Advocatum Terv. quod predicta proposita proponatur Consilio XL. & si placueti Consilio XL. quod proponatur Consilio majori Com. Terv. quod proponatur etiam qualiter, & unde possit, & debeat satisfieri ipsi Dom. Pot. de ejus salario, & unde debeat recuperari pecunia. Quod posto partito per dictum Dom. Vicatum ad bux. & ball. firmatum suit per XXXVI. Consiliarios in concordia, uno Consiliario discrepante ab eis, ut consulti dictus Dom. Guecello advocatus Ter. Antianus dicti Com. Ter. Die Veneris IX. Januarii.

Num. MXXII. Anno 1327. 12. Gennajo.

Decreto de' Trivigiani che li dazi di un foldo per lira, e delle besie vive e morte s' incantassero per pagar un debito della Contessa di Corizia verso Jacopo Pievano di Cavendolino si Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Firmatum fuit per XVII. Consiliarios concordes, sex discrepantibus. posito partito, per dictum Domin. Vicarium ( eie? Belloto de Salutare Vicario di Guidone Argoiofi ) ad bustolos cum ballotis vigore sui arbitrii concessi per Com. Ter. & omnimodo jure, & forma, qu'bus melius fieri potest, quod dacium unius denarii pro libra, & bestiarum vivarum, & mortuarum Civit. Ter. Burgorum, & de portu incantetur, & încantari debeant ad folvendum in continenti usque ad unum annum a tempore date proxime secuturum. Et si de ipso haberi poterit ultra MMMMDCXC. lib. den. par. dari debeat cui plus de ipfo dare voluerit, & de ipso pretio dare, & solvere MMMMDCXC. lib. par. Dom. Jacobo de Cavendelino predicto pro fatisfactione, & folutione denariorum, quos recipere debet ab excelfa Domina Domina Reatrice Goritie , & Tirolis Comitiffa, tutrice Magnifici Dom. Dom. Jo. Henrici Goritie , & Tirolis Comitis, & Civ. Tar. auctoritate Regia Vicarii generalis, & residuum convertere in causam debitam . Et si de ipso dacio haberi non posset ultra dictam summan MMMMDCXC. libr. parv. ipsum dacium dari debeat dicto Dom. Jacobe, vel cui volucrit ejus procurator in solutionem, & pro solutione pecunie? supradicte. Et quod pro predictis MMMMDCXC. Libris fiat bulleta ipsi Domino Jacobo , qui salvi debeat de denariis disti-dacii. Et quod Massarii Com. Ter. presentes & suturi cedulas faciant de receptione denariorum dicti Dacii, & ponant in suis receptionibus, & iplam bulletam factam pro predictis ponant in luis expensis. Et hoc ex vigore dictarum litteratum : fecundum quod consuluit Dom. Gerardus de Baldachinis Judex., qui est de numero distorum Sapientum. Num.

Num. MXXIII. Anno 1327. 13: Gennajo:

tonfulta de Trivigiani per impetrar dal Redi Boemia qualche affegnamento a Guecellone Avogato pelle spese fatte, e da farsi in servizio del Comune. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Curia Antianorum, & Sapientum in camino Palatii Comunis Tarv. confueto, coram dicto Dom: Vicario, ut moris eft, folemniter congregata, propoluit dictus Dom. Vicarius, & periit fibi confilium exiberi, quid faciendum fit super eo , quod dis ftum & expositum est per discretum, & sapientem virum Dom: Floravantum de Burfio Judicem Rectorem Com. Tar. pro fe ; & Dom. Odorico de Bonaparte ejus focio, & difti Com. Tari restore, videlicet quod effet conveniens, quod propter expens fas, quas Nob. vir Dom. Guecello Tempelta advocatus Ter. feeit; & facere oportet pro conservatione status pacifici Civit. Ter., & diftriftus, quod diftus Dom. Guecello Advocatus reco: mendetur, & recomendari debeat apud Serenissimum Principem & Dom: Dom: Henrieum Boemie, & Polonie Regem ; Carinthie Ducem, Tirolis, & Goritie Comitem, Ecclefiarum Aquilejen. Brixinen. & Tridentine advocatum, & quod per iplum Ambaxatorem supplicetur eidem Dom. Regi cum omai inflantia, & affectione; quod fibi placeat, & dignetur eidem Dom. Guecelloni Advocato providere facere de bonis & redditibus Com. Ter, pro expensis factis, & fiendis pro redemprione & conservatione Civit. Tet. & districtus in honorem; & magnificentiam ipfius Dom. Regis, secundum quod ipfi Dom. Regi pro honore ipfius melius videbitur expedire, & quidquid per dis chum Dom. Regem factum fuerit de gratia speciali in predictis dicto Dom. Guecelloni advocato valeat, & teneat, & pleno jure pertineat ad ipfum Dom. Guecellonem Advocatum, & ejus hes redes, & quod per prefentem Curiam Antianor, & Sapientum, & Com. Ter. ratum, & firmum inviolabiliter, & integraliter habeatur, Statutis vel Reformationibus Com. Tar. loquentibus in contrarium non obstantibus, que omnia absoluta sint, & pro absolutis in predictis omnimode habeantur, non obstantibus aliquibus verbis, seu solemnitatibus in ipsis Statutis, vel Reformationibus contentis hiis derogantibus, sub quacunque verborum, quibus intelligatur per hoc totaliter derogatum.

Fu rimessa a' Consigli di XL, e maggiore, e su sempre con-

Num. MXXIV. Anno 1127, 11. Gennajo.

Ordini diversi de Trivigiani per il miglior ordine della Città à Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Reformationes sub Regimine Nobilium virorum Dominora Odorici de Bonaparte, Floravanti de Bursio, & Thomasii de Gaulello Judic. rectorum Com. Ter. scripte per me Clementem de Aldind Not. iplorum Rectorum, & Com. Ter. in MCCGXXVII. Indict. X.

Super facto custodie Civitatis Tet. firmatum fuit per XXX. Confiliarios ex Curia Antianorum, & Sapientum in concordia,. hemine discrepante, quod Dom. Odoricus de Bonaparte; & Floravantus de Bursio Jud. fint, elle, & fare in palatio Comunis Tar. & habere debeant illam familiam , quam Dom. Quecello advocatus Tar. duxerit ordinandum; ut consuluit Dom. Mareus de Aldemario .

Item firmatum fuit quod habere dabeant dicti Dom. Odoria cus, & Flotavantus X. lib. den. par. in die, & pro qualibet die, videlicet fex lib. par. dicto Dom. Odorico , IV. libr. pro dicto Dom. Floravanto, posito partito per dictum Dom. Vicarium ad buff. & ball. firmatum fuit per XXIII. Consiliarios ex dictis Curiis Antiariorum, & Sapientum in concordia, IV. existentibus in contrarium, prout consuluit Dom. Mattheus Robeitus,

de Salamone Jud. Antianus Com. Tar.

Curia Antianorum, & Sapientum in supradicto tamino dicti: Palatii, us moris eft, coram dicto Dom. Vicario congregata, proposiut dictus Dom. Vicarius, & petiit sibi consilium exibet i quid sit faciendum super infrascriptis, videlicet super facto falarii Dom. Por. & fuorum Officialium. fer Perrus de Valle Not. consuluit quod dicto Dom. Por. satisfiat pro quinque mensibus de suo salario, consideratis expensis per eum factis ad initium Regiminis sui, computato/eo quod recepit de ipso salario; & quod eidem Dom. Pot. fatisfiat de tribus equis perditis die qua Dom. Guecello advocatus prodens inimicis Civitatem Tar. cum sequacibus suis secundum estimationem alias factam de dictis equis per Officiales ad estimationem predictorum equorum deputatos. Et quod mudarii mude magne, Daciarii vini, & Daciarii unius denarii pro libra, & Mudarii, & Deciarii de Me-ftre cogantur facere predictam solutionem pro rata ipsis contingente, secundum quod placuerit Dom. Odorico de Bonapar-: te, & Floravanto de Bursio Rectoribus Com. Tar. Ita tamen quod ipfe Dominus Pot. & ejus Juden , sen Vicarius , debeant facere finem, & remissionem, & vocare sibi bene solutum, & integre satisfactum a Comuni Ter. de omni eo qued petere possent occasione sui regiminis, & occasione sui falarii, & alia quacumque de causa. Posito partito per dictum Dom. Vicarium ad buff, & ball, firmatum fuit per LXXIX, Confiliarios

in concordia, uno discrepante, ut consuluit dictus ser Perrus de Valle Not.

Omiffis.

Super facto mittendi Ambaxatores ad Serenissimum Principem Dom. Dom. Regem Boemie firmatum fuit per XXVII. Confiliarios in concordia nemine discrepante, ut consuluit Nob. miles Dom. Guecello advocatus Tar. qui consuluit, quod remaneat in discretione quatuor Sapientum, qui sunt deputati ad providendum super statu Civit. Ter. formandi illam ambaxatam quam pro statu, & honore Com. Tar. crediderint convenire exponendam Dom. Regi Boemie predicto per unum idoneum ambaxatorem mittendum ad ipfum Dom. Regem ex parte Com. Tar. ad colloquium celebrandum in proximo in terra Tridenti, & ctiam providendi de quantitate salarii dandi disto Ambaxatori, & unde possit habere pecunia pro dicto falario persolvendo, secundum quod dictis Sapientibus melius videbitur expedire.

Super facto Collectarum firmatum fuit per XXVII. Confilia-rios in concordia, nemine discrepante ex ipsis, ex dictis Curiis Antianorum, & Sapientum, quod omnes Collecte Com. Ter. imposite a tempore quo Civit, Ter. pervenit ad Com, statum huc ulque ad presentem diem, videantur & examinentur per officiales ad hoc deputandos per Curiam Antianorum, & Sapientum, qui videri debeant rationes omnium, & singulorum exactorum dictarum collectarum, & mutuorum exceptis quam de collectis impositis pro debitis Venetorum persolvendis, & pro muro Givit. Tar. fiendo, & pro custodia Civit. Tar. que collecte in suo statu debeant permanere, & de ipfis nulla fiat novitas, & quod compellantur predicti exactores ad fentandum dictas rationes di-Ais officialibus per Dom. Pot., & Rectores Civit, Tar. sub penæ corum arbitrio imponenda: exceptis Exactoribus Collectarum superius exceptarum. Et quod factis, & sentatis rationibus fupradictis, tunc dicte Collecte debeant aboleri , & cancellari : Et quod ex nune prout ex tune pro cancellatis habeantur, & quod pro predictis Collectis, & aliqua corum nullus Civis, seu Districtualis Tar. possit vel debeat molestari, seu compelli ad solvendum pro dictis Collectis, vel mutuis, seu aliqua carum per aliquem officialem Dom. Pot. seu Com. Ter. vel cujuslibet alterius Rectoris, excepto quam pro Collectis impositis occasione satisfaciendi debitis Venetorum, pro Muro Civit. Tarv. & custodia dicte Civit. Et hoc non obstantibus aliquibus Statutis, & reformationibus Com. Tar. in contrarium loquentibus: secundum quod consulait Nob. miles Dom, Guecello advocatus Tarv.

Item dicti Antiani, & Sapientes concorditer eligerunt Dom. Thomeum de Beraudis, Joannem de Mannico, Bonfranciscum Zatre Net. ad videndum, & fentandum rationes predictas dictarum Collectarum, & muruorum; & eas cancellandum, & cancellari faciendum, secundum formam dicte reformationis, &

113

hoe non obstantibus aliquibus Statutis, & reformationibus Co-

Eo die, & presentibus ser Bonapasio de Ecceilo, ser Petro de Valle. Galeacio de Sulico notariis, & aliis. Dom. Floravantus de Burfio Judex Rector Com. Ter. pro fe, & Dom. Odorico de Bonaparte Rectore dicti Com. Tar. precepit, & commisti Regatino Preconi Com. Tas. quod clamare debeat in palatio & plateis, & locis Civit. Ter. quod nullus homo, vel persona de Civitate Tar. & diftricu fit aufus, vel aufa comparere coram aliquo Capitaneo & officiali alicujus, nifi in Palatio Com. Tar. coram dicto Dom. Pot. Tar. Dom. Rectoribus , & officialibus Com. Tar. etiam precipi, vel pignerari facere aliquem coram aliquibus de diftrictu Tar, nisi coram supradictis Dominis Pot. Rectoribus, & aliis officialibus Com. Tar. deputatis, & hoc pena, & banno in Statutis Com. Tar. contentis; & quod Precones sub dica pena non fine ausi precipere aliquos alios. quam coram officialibus Com, Tar, Acoum Tarv. in Palatio minori Com. Tary.

### Num. MXXV, Anno 1127. 16. Gennajo.

Riconfegna de' Trivigiani al Bonaparte del Castello di S. Zenono da lui risabbricate. Tratta dai Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti Num. 6.

In Christi nomine amen. Anno Dom. MDCCXXVII. Ind. X. die Veneris XVI. Jan. Curia Antianorum Com. Ter. & XII. Sapientum electis super ftatu Civit. Ter, in camino solito Antianorum minoris Palatii ipffus Com. coram fapiente viro Dom. Belloto de salutare Judice, & Assessore, ac Vicario nobilis, & potentis viri Dom. Guidonis de Argoiofis de Forlivio Pot. Tar. ad fonum campane, ut moris est, solemniter congregata, proposuit ipse Dom. Vicarius , & pesiit fibi consilium exiberi , quid faciendum fit fuper infrascripta provisione, cujus quidem provisionis tenor talis est , providerunt Antiqui , & Sapientes pro honore, & statu Comunis, & hominum Civit. Tar. quod cum alias qu. bone memorie Petrus de Bonaparte a qu. Domino Comite Goricie, & a Comuni Tarvisii locum Castri Sancti Zenanis in custodiam certis pactis, & conventionibus, & tempore quo ..... dictus locus, qua nunc est, & post mortem dicti Domini Petri Dominus Odoricus ejus tilius habuit, & habet dictum tocum, & fecerit Castrum conftrui muris, & fossis, & non appareat de conventionibus, & pactis, proptet quod posset prejudicium generari dicto Com. & hominibus Civ. Tar. volentes providere . . . & ctiam indemnitati disti Odorici pro konore, & statu Com. Tar. & honore Dom. Regis, quod dichus Domin. Odoricus recognoscat dichum Caftrum Sancti Zenonis . . . . quod cidem detur & confignetur co modo quo, me-Teme, I.

DOCUMENTE 114 lius fieri poteft ufqu. ad XX. annos proxime venturos ; & taliter quod dictus Dom. Odoricus habere debeat de bonis . & avere Com. pro custodia dicii Castri MCOC. libras den. par. de dacio Vini Civit. Tar. burgorum, & de portu quolibet anno, iftis pactis, & conventionibus, quod dictus Dom. Odoricus donec infra dictum fpatium retinere voluerit dictum Castrum non poifit aliquid petere de expensis factis per eum, & qu. patrem fuum pro reedificatione dicti Castri; Si autem contingeritipsum Dom. Odoricum nolle, aut non posse aliquo casu dictum Caftrum retinere, quod tunc pro Com. Ter. fiat fatisfactio de fuis expensis factis in dicto Caftro, & ipse teneatur , facta sibi fatisfactione, confignare dictum Castrum Com. & hominibus Civ. Tar. aut ei , cui dictum Com. duxerit ordinandum . Et quod suplicetur Dom. Regi Boemie, & Charintie Duci , ut omnia , & singula supradicta vellit ratificare, laudare, & approbare . Nob. & potens Miles Dom. Guecello Tempesta advocatus Tar. consuluit, quod dicta provisio, & contenta in ea sint firma . & valida, & fic fiat, & observari debeat in omnibus . & per omnia, prout in ipla continetur; cum hac modificatione, additione, & correctione, quod ubi continetur in ea , quod didum Castrum recognoscat idem Dom. Odoricus, & eidem detur usque ad XX. annos, dicatur & fiat usque ad XII. annos: Et ubi continetur, quod habeat MCCC. libr. dicatur : Et habeat MGC. libr. par. quolibet anno: & hoc non obstantibus aliquibus Statutis vel reformationibus Com. Tar. in contrarium loquentibus, que flatura, & reformationes in hae parte pro abfolutis omnimode habeantur. Super quibus posito partito per ipfum Dom. Vicarium ad buff. & ball, firmatum fuit per XXVL. Confil. in concordia nemine discrepante, secundum quod consuluir dictus Dom. Guecello, & hoc presente, & acceptante Dom. Odorico.

Num. MXXVI. Anno 1327. 23. Gennajo.

Decreto de Trivigiani di affoldar cento Fanti, e tenerli alla Guardia di Guecellone Tempefta, e per quello che egli, e gli Anziani lor avessere comandato. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine amen. Anno Dom. MCCCXXVII. Ind. X. die Veneris XXIII. Januarii. Curia Antianorum Com. Tarv. & Sapientum habentium plenum arbitrium super statu Civit. Tar. in camino solito, coram sapiente viro Dom. Thomasio de Gaulello Jud. Rectore Civit. Ter. una cum Nobile viro Dom. Odorico de Bonaparte Pot. vacante ad sonum campane, ut moris oft, solemniter congregata, proposuir idem Dom. Thomasius, & petiir sibi conssium exiberi, quid faciendum sit super infraferipta provisione.

115: .In nomine noftri Jeiu Christi amen . Cogitantes Dom. Antiani, & Sapientes electi, quod pro conservatione Civit. Ter. & districtus necessarium est habere continuo, attentis conditionibus presentibus, C. Stipendiarios pedites, providerunt in concordia nemine discrepante, quod C. Pedites cum meliori conditione, qua poterunt inveniri, firmentur, & inveniantur per Com. Ter, usq. ad unum annum proxime venturum, in ipso anno duobus mensibus computatis, pro quibus accepti suerunt C. pedites, qui sunt ad fipendium Com. Tar. qui pedites deputati sint ad custodiam nob. militis Dom. Guecelloni Tempefie advocati Tar. & ad alia que pro conservatione ipsius Civit. Tar. & districtus Dom. Guecelloni advocato predicto & Antianis Com. Ter. qui pro tempore fuerint, utile, & necessarium visum fuerit ordinare.

Fu rimeffa a' Configli di XL. e maggiore.

A c. II. t. Eodem Milles. & Indict. die Sabb. XXIV. Januarit

Consilio majori Civit. Tar. &c.

Dom. Martheus Robertus de Salamone Jud. Antianus Comunis Ter. super dicta proposta pro se, & aliiis suis Collegis Antianis dicti Com. consuluit quod dicta provisio sit firma, & va-lida prout jacet, & quod de solutione sienda ipsis stipendiariis, remaneat in discretione, & arbitrio ipsius. Dom. Guecellonis Advocati, & Antianorum, & Sapientum, qui nunc funt, vel pro tempore fuerint, secundum quod eis pro meliori; & cum minori incomodo Civium Civ. Ter. videbitur expedire, & id quod per eos provisum, ordinatum, & deliberatum fuerit, obtineat fitmitatem, Statutis, Reformationibus, & provisionibus aliquibus loquentibus in contrarium non obstantibus, que au-Storitate presentis Consilii in hac parte absolvantur, & pro abfolutis plenius habeantur.

Fu prefa.

Num. MXXVII. Anno 1327. 23. Gennajo.

Decreto de' Trivigiani di condurro due Medici, ed un Chirurge per gratitudine della liberazione della Città. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine amen. Anno Dom. MCCCXXVII. Ind. X. die Veneris XXIII. Jannuar. Curia Antianorum Com. Ter. & Sapientibus electis vigore reformationis majoris Consilii Com. Ter. Super Statu Civit. Ter. & diftrictus in camino Antianorum foliro minoris palatii ipsius Com. Ter. coram fapiente viro Dom. Thomasio de Gaulello Judice Rectore Civit. Ter. una cum hobile viro Dom. Odorico de Bonaparte Pot. vacante ad sonum campone, ut moris est, congregatis proposuit idem Dom. Thomasius, & petiit sibi consilium exiberi quid faciendum sit set per infrascripta provisione, quod reverentia tanti beneficii sud ber

per tedemptionem Civit. & hominum Ter. nuper divina larghtione concessi providerunt Antiani, & Sapientes Civit. Terv, quod annuatim provideatur Dom. Magistris Gherardo de Perono, & Petro de Fontanis Physicis de IV. lib. den. gross. provider & Magistro Albertino Dominico de Papigo Cirurgico de XL. sold. den. gross. qui gratis, & sine aliquo salario ab aliquibus recipiendo teneantur, & debeant mederi, & visitare parperes & miserabiles personas ram hospitalium, quam etian aliunde in Civit. Ter. & burgis ad hoc ut Deus ipsem Civ. & districtum conserver in statu pacifico, & eranquillo.

Eu presa a' Configli di XL. e maggiore, e da queste fu

Prefa.

# Num. MXXVIII. Anno 1327, in Febbrajo,

Il principia di un Libro della Cancellaria del Comune di Frevigi segnato Liber Resormationum sastarum sub Dom. Odotico qu. Domini Petri de Bonaparte, & Thomasio de Galuello quond. Guidonis & Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. &.

Liber continens reformationes sastas per Curiam Antian. & Con-Mia XL. & Majori Com. Ter. sub regimine Nobilium, & Sapientum, visorum Dominorum Odorici q. Dom. Petri de Bonaparte, Thomasii de Galuello Jud. & Floravanti de Burso Judic. Restorum Civir. & districtus Ter. tempore stocide reparationis status. pacifici Civir. ejusdem per selicem adventum itrenui, & nobilise mi, atque probissimi militis Dom. Guecellonis Tempeste Advocati Ter. omnipotentis Dei auxilio, & suorum amicorum extrinecorum & intrinsecorum consilio, & favore sub anno Dom. MCCCXXVII. Ind. X. Pot. Tar. vacanto, seriptas per suo Bonassicum qu. Guidonis Latre Not. distorum Restorum in ingestassicum qu. Guidonis Latre Not. distorum Restorum in ingestassicum qu. Guidonis Latre Not. distorum Restorum, videlices Pehbruatii, Martii, & Aprilis & E.

# Num. MXXIX. Anno 1327. primo Febbraja,

Decreta de Triviciani di eleggere dodici altri Savi con plenipatenza per reggere le State nel mese di Febbrajo: avendo terminata la lar commissone gli eletti per il Gennaso. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Locus in quo scripte sunt reformationes faste sub regimine Nabilium virorum Dominorum Odorici de Bonapatte, & Thog massi de Galuello Jud, Rectorum Civit, Ter, scripte per me JoanDOCUMENTI. 717
Joannem Martini de Plombino Not, & officialem iplorum Res
chorum & Com. Ter.

in nomine Domini noftri Jesu Christi amen : Afino Domini MCCCXXVII. Ind. X. die Dominico I. Februarii , Curia Antiahorum; Com. Ter. in Camino minoris palatii dicti Com. confueto ad fonum campanelle coram Sapiente viro Dom. Thomasio de Gaulello Judice Rectore Civit: Ter. more solito solemniter congregata; proposuit dictus Dom. Thomasius Rector perens sibi confilium exiberi quid faciendum fie super infrascripta provis sione; culus tenor talis est. Hec est quedata provisio facta per Curias Antianorum Com. Ter. Providerunt ehim Antiani, Curie Antianorum Cont. Ter. uhanimiter, & concorditer, quod proponatur Confilio XL. dieti Com. & fi Confiliariis dicti Confis lii XL. placuerit, qued progonatur Consilio majori Com. pre-Michi, & si placuerit Consiliariis dicti majoris Consilii; quod tufic in iplo majori Cofisijo firmetur quid fit faciendum unia verfaliter super Ratu, & reformatione status pacifici Civit. Ter., & districtus, & super custodia, reformatione, conservatione, gubernatione, defensione, & regimine Civit. Ter. & supra omnibus, & fingulis etiam in quibus exigererur concessio specialis dicti Com. & duodecim Sapientibus per dictam Curiant Antianorum electis pro mense Januar, nune proxime preteriti fit finita .

. Fix rimessa à Configli di XL. é maggiore, e da questo su de-Ererata l'alezione di dedici aleri Savii por il mese corrente.

### Num: MXXX: Ahno 1327: 5. Febbrajo:

Decreto de' Trivigiani che fosse tiservato a' Restori, al Tempea sta, ed a' quattro Savi l'inquiszione de' triminali succeduti nel satto del Tempessa, senza che il Podessà se ne ingerisse a Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In nomine Domini nostri jest Christi amen. Anno Domina MCCCXXVII. Ind. X. die Jovis V. Febbr. Curia Antianorum, & XII. Sapichtum Com. Tat. habentium ex vigore reformationis Comune Terv. majoris Consilii, plenam, & liberam, & generalem potestatem; & bayliam super statu, & reformatione status pacifici Civit., & districus Ter., & super quibuscumque aliis, solum exceptis cashous, de quibus sit mentio in reformatione majoris Consilii predicta, de qua plene constat achis publicis per me Joannem Martini de Plombino Not. scriptis, coa ram nobilibus; & prudentibus viris Dom. Odorico de Bonaparte, & Thomasio de Galuello Judice restoribus Civit. Ter. in Camino majoris Palatii dicti Com. ad sonum campanelle more solico folemniter congregata, propostui dictus Dom. Thomasius pro se, & Dom. Odorico predicto petens tibi consilium exibes si, quid faciendum set super provisione infusieripta, cujus ter

nor talis eft, In nomine Dom, nostri Jelu Christi anien . Hec est quedam provisio, & reformatio facta per Curiam Antianorum., & XII. Sapientum Com. Ter. habentium ex vigore reformationis majoris Confilii predicti, de qua plene constat actis publicis scriptis per me Joannem Martini de Plombino Notar. infrascriptum . Providerunt enim dichi Sapientes, & Antiani ex vigore Bayle predicte ex certa scientia quod non obstantibus aliquibus Statutis, vel reformationibus Com. Ter. precisis, vel non precisis facientibus, vel loquentibus in contrarium, que ex nunc prout ex tunc firmaverunt, & voluerunt in hac parte fore absoluta, & suspensa, & pro absolutis, & suspensis haberi, ac si specialis, & expressa mentio, & de verbo ad verbum hie facta foret de ipsis, & quolibet ipsorum, quod ex nune prout ex tunc fit firmatum, & reformatum, & pro firmato, & reformato habeatur, quod Dom. Coradinus de Buchis de Brixia, seu quivis Pot. venturus ad regimen Civit. Terv. non possit, nec debeat per se, nec per ejus Judices, & samiliam cognoscere, vel definire, vel se intromittere de aliquibus Maleficiis, Robariis, vel aliis quibuscumque delictis, & damnis factis, & perpetratis tam in Civitate, quam in districtu Terv. in personis vel rebus per quoscumque a die Lune V. Januarii nunc proxime preteriti, quo nuper Nob. miles Dom. Guecello Tem esta Advocatus Ter. cum ejus Comitiva intravit Civitasem Ter, usque ad diem Dominicum inde proxime subsequentem per diem inclusive, & quod nullam jurisdictionem . habear vel habere possit ipse Dom. Coradinus per se, vel per ejus Judices, & familiam predictam super predictis, & in predictis, vel corum aliquis, vel dictis occasionibus, vel dependentibus ab eisdem, sed remaneat arbitrio, & provisione dictorum Dominorum Odorici de Bonaparte, & Thomasii de Gaulello Reforum, & dicti Dom. Guecellonis Tempeste Adv. Terv. ac IV. Sapientum per ipses Rectores; & Dom. Guecellonem Adv. eligendorum, contra quas, & per quem modum, & formam civilem, vel criminalem conjunctim, vel separatim possit, & debeat procedi per iplos Rectores pro dictis maleficiis; robariis & alis delictis, & damnis factis, & perpetratis tam'in Civitate, quam in districtu Ter., a dicto die in quo ipse Dom. Guccello cum ejus comitiva intravit Civitatem Ter. usque ad dictum diem Dominicum proxime subsequentem per diem. Et contra quos non debeat procedi occasionibus predictis, vel aliqua carum & secundum quod predictis Rectoribus, Dom. Guecelloni Advocato, & dictis IV. Sapientibus, ut promittitur eligendis videbitur super hoc, sic procedatur, & fiat per ipsos Rectores jam dictos, & sic habeat firmitatem. Et quod predictus Dom. Coradinus, & quis alius Potest. venturus ad predicta servanda facramentaliter teneatur Dom. Gerardus de Baldachinis, qui est unus ex IV. Sapientibus predictis super dicta proposta consuluit, quod dicta proposta sit firma, & valida, ut jacet, & scripta eft, & sic per ordinem procedatur, ut in ca plenius continetur :

Super quo quidem polito partiro per dictum Dom. Thomalium pro se, & Dom. Odorico de Bonaparte Rectore predicto ad buss. & ball. sirmatum suit per XXVIII. ex dictis Antianis, & sapientibus existentibus in concordia, nemine corum discrepante a predictis, ut consuluit dictus Dom. Gerardus de Baldachinis, qui est unus ex sapientibus predictis.

Eodem Milles. & Ind. die Lune IX. Febr. Ter. in camino minoris Palatii Com. ubi consuetum est, ut Curia Antianorum, & Sapientum disti Com. congregetur, presentibus nobili milite Dom. Guilielmo de Vonico, Marco de Aldemario Not. Ugone q. Manielis Hosterii Not. & aliis. Supradisti Domini Odoricus de Bonaparte, & Thomasius de Galuello Jud. Restores Civit. Ter. & Dom. Guecello Tempesta Advocatus Ter. simul unanimiter, & concorditer elegerunt infraseriptos IV. Sapientes, qui debeant esse cum ipsis Restoribus, & Domino Guecellone Advocato ad omnia, & singula contenta in dista resormatione, fecundum formam resormationis prediste videlicet.

Dom. Ziminianum de Mutina Judicera. Dom. Meliorinum de Atpo Jud. Dom. Guecellonem de Sinisforto, & Dom. Bonapasum de Eccello Not.

Eodem Milles. & Ind. die Mercurii XI. Februarii, Ter. in palatio Com. presentibus Bonfrancisco Latre, Dondedeo de la Roya Not. & aliis. Supradicti Dom. Ziminianus, Meliorinus, Guecellus, & Bonapasius Officiales predicti concesserunt sibi ad invicem vices suas in cognoscendo tantum super predictis, & non definiendo.

Eo die Mercurii, loco, & presentibus testibus predictis, supradictus Dom. Thomasius de Gaulello Judex Rector Civ. Ter.
precepir, & commistr Martino dicto Rogatino preconi Comun.
Terv. ibidem presenti, quod in locis consuetis Civit. Ter. proclamare debeat, quod omnes homines, & persone volentes se
lamentare de aliquibus malesiciis, robariis, vel aliis quibuscumque delictis, & damnis per quoscumque eisdem, vel cotum
propinquorum, seu amicorum illatis, & fastis a die Luqe V.
intrante mense Januar. nunc proxime preteriti, quo nobilis
miles Dom, Guecello Tempessa Advocatus Ter. rum ejus comitiva intravir Civit. Ter. usque ad diem Dominicam proxime
subsequentem coram ipso Thomasio, & aliis officialibus ejus
se isis ad hoc deputatis ad bancum Gruarum positum in Palatio
dicti Com. cum suis lamentationibus in scriptis usque ad quiàque dies nunc proxime venturos debeant comparere.

Eo die, & presentibus testibus predictis, & aliis dictus Martinus dictus Rogatinus Preco guarentavit se in locis consuctis Civit. Terv. alta voce preconia proclamasse ut in dicta commissione sibi sacta plenius continetus.

Ego Joannes Martini de Plombino Sac. Pal. Not. & nunc Not. Offic. Restorum Civit. Ter. hiis omnibus ; & singulis supradia sis interfui, & scripsi.

Num. MXXXI. Anno 1327. 9. Febbrajo.

Sentenza di bando e confiscazione dibeni pronunziata contro Ala reniero degli Azzoni e suoi seguaci, perché avevano cospirato contro Guccello Tempesta e Rizzardo e Gerardo da Camino ed altri nobili Trivigiani. Ex Archivo Civit. Tatv. etuit Rambaldus Comes de Azzonibus Canonitus Tatv. & Advocatus.

I savi eletti per vigor della Risormazione del maggior Consiglio insieme con li statutari secero questa deliberazione; la
quale s'avesse a descrivere nel libro delli Statuti; e come statuto osservare, il quale non potesse mai esser cancellato, nè
corretto con pena di due mille libre, a chi proponera parte in
contrario, e di mille a chi ne regolasse, se nondimeno tutto
quello che sosse risormato in contrario sia di niun valore.

A perpetua memoria dechiarimo che Alteniero Azzoni, Giacobino suo figlio, Giacobo d'Ordano suo nepote, Azzo, Sches nella, Rambaldo, Revo fratelli, e figliuoli del q. Rizzolino, Tolberto Calza, Achille Ainardi, Pietro de Ghirardo di Coreda. Mondino di Rinaldo overo di Rambaldo Cavaliere, Gabriello del q. Nevaccio de Villa, Marco Euono di Maffeo orefice , i quali conspirarono contra Guerello Tempesta huomo nobile, e protettor Avogaro di Trivigi, & veramente difensore della Cirrà, & Ricciardo & Gherardo figlinoli del q. Guecello da Camino, Guglielmo Onigo, Guglielmo Camposampiero, & Ca dorico Buonaparte con difegno di ammazzarli, & dividersi i loro Castelli & beni. La qual congiura volendo schivar esso Tempesta, & amici suoi si ritirarono alli loro Castelli, cioè il Tempesta a Noale, li Caminesi a Camino, l'Onigo ad Onigo, il Camposampiero a Cornuda, & il Buonaparte a S. Zenone, eve sterrero sei mest continui ricercando humilmente pace, a che non avendo i sopradetti voluto affentire, ma per poter meglio la Città, & i Cittadini foggiogare molti furono fatti morire; alla qual oppression havendo con la loro virtù fatto resistentia esso Tempessa & compagni con loro genti deliberarono, che li fopradetti Altenerio & altri fopranominati suoi seguaci siano con i loro discendenti maschi fino alla seconda e terza generazione banditi in perpetuo con pena della testa, e fotto l'istessa pena debba così eseguire il Podestà, che farà pro tempore, con taglia a chi prenderà alcuno de' sopra-detti Azzoni cinquecento lire de piccioli, e delli altri lib. C.c. de habbino pena li recettatori di lire mille che li ricevessero nella Città o Contado di Trevigi da effer applicate al Comune, & che i beni di quelli s'intendino & siano confiscati, & applicati a Guecello, che li debba tra li compagni dividere come a lui meglio parerà, dovendosi però prima detraher i beni altrui. & pagar li debiti, & che contra quelli si proceda furamariamente, & succintamente,

Num.

# Num. MXXXII. Anno 1327. 1. Marzo.

Lessera di Feltre che chiedeva a' Trivigiani un Malfastore per

Confulta sopra un ambasciata a Venezia per comporre certe disferenze tra li ministri del Re, e li Daziari della Muta di Trevigi, e Decreto per la giudicatura Civile. Tratta dal Coda

documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine amen. Anno ejuschem Nativ. MCCCXXVII. Ind. X. die Dominico primo Martii Curia Antianorum &c.

Item fibi petiit confilium exiberi super lirteris noviter deffinatis ex parte Pot., & Sapientum Feltri Domini Rectoribus Antianis, Confilio, & Com. Ter. quatum tenor talis eft. Nobilibus, & potentibus viris Domin. Fot. Antianis, Confilio, &c Com. Civit. Ter. Albricus de Arimino Pot., & Sapientes Feltri votiva gandia cum falute. Nuper audivimus, quod habetis Pasqualetum de Fonzasio districtualem nostrum in veftris carceribus captivatum, utique famofum latronem publicum ftratarum depredatorem, & aliorum quamplurium intolerabilium facinorum patratorem , immo committendo quamplures roba-Tarvifinum, unde non immerito est mortis supplicio condemhandus. Porro tum jure originis, tum propter commissa per iplum crimina in noftro diftrictu eft nobis specialiter obligatas. Proinde Nobilitatem vestram attente rogamus, quatenus ipsum Pasqualetum nobis destinare vellitis , ubi deliquit , requirente justitia, puniendum. Nam ex hos habebitis Deum bis propositum, usque vobis ad similia, & majora semper ftricius obligatos.

Data Feltri in Palatio Com. XXVII. Feb. Ind. X.

Dom. Albertus de Galuello Not. Antianus dicti Com, super dictis litteris consuluit qued per dictam curiam eligantur duo de ipsa Curia, qui predictas litteras referre; & exponere debeant Dom. Guecelloni Advocato, & cum eo conferre super contentis in eis. Et postea siat responsso Dom. Pot. & Sapiens tibus Feltri, que ipsi Dom. Advocato placuerit erdinare.

Fu presa.

Item periit sibi Consilium exiberi super salario dando Dom.

Ambaxatoribus, & trastatoribus ituris Venetias ad trastandum, & componendum cum trastatoribus Com. Venet. super pastis hine inde stendis, secundum hine inde promissa, & etiam Not.

distorum Trastatorum, secundum formam reformationis super

hoc facte.

Dictus Dom. Albertus Antianus super dicta proposita consuluit quod per illos duos de Antianis ituros ad dictum Dominian Advocatum occasione litterarum Com. Feltri, rogetur dictus Dom. Advocatus ex parte dicte Curie, quod cum periculum sit

in

in mora destinandi Venerias dictos tractatores per Com. Ter. secundum quod seire potest, sibi placeat amore Com, Ter. taliter ordinare cum Zenobio Cotnaclino, quod dictus Zanobius cius precibus adhuc deserat per aliquod temporis spatium accipere illam quantitatem pecunie, quam habere debet a Com. Terv. pro denariis per eum mutuatis dicto Com. ad preces ipsius Dom. Advocati, & Curie Antianorum, & Sapientum causa satisfaciendi Syndico, Not., & Preconibus, qui iverunt ad presentandum electionem novi restoris fastam in persona Dom. Conradini de Buchis de Brixia pro corum salario.

Et quod de primis denariis exigendis a bannitis, & condemnatis, qui cancellari, & eximi debent de banno, farisfiat dicho Zanobio de illa pecunie quantitate, fecundum quod per

dictum Dom. Advocatum fuerit ordinarum .

Fu prefa. Item fibi petiit Confilium exiberi super questione que oriri videtur inter Officiales in Civit, Ter. pro Dom. Rege existentes ex una parte, & mudarios mude magne Civ. Terv. anni proxime preteriti ex altera, occasione exactionis mensis Martii presentis concesse dictis mudariis pro corum damno, quod dicti mudarii substinuerunt occasione questionis orre inter Tervisinos, & Venetos, cujus occasione palude Venetiarum clause exstiterunt, fine mercimonia, secundum cursum solitum non-currebant, &hoc ex vigore reformationis majoris Confilii Com. Terv. Dom. Albertus de Galuello Not. Antianus prefatus super dicta propolita consuluit, quod dicti duo Antiani eligendi ad supradicta exponenda dicto Dom. Advocato predictam questionem ipa. Dom. Advocato ex parte dicte Curie referant, atque dicant . & cum eo conferre debeant, & fuum confilium implogare. Et habita collatione; & comunicato confilio per cos Antianos cum Supradicto Dom. Advocato id quod ordinatum fuerit in prediftis, dicte Curie proponatur, & demum procedatur, ficut ipfi curie utilius videbitur expedire.

Fu prefa.

Item in reformatione diste Curie coram disto Dom. Thomafio in loco solito ad sonum campane, ut moris est, solemniter
congregate, posito partito per distum Dom. Thomasium ad buss.
& ball. sirmatum suit per XII. concorditer, nemine discrepante, quod ser Andreas Coperius Not. miles & socius Dominozum Restorum reddere debeat jus in Civilibus cuicumque petenti ad baneum averis: & quod possit omnes, & singulas quefisones ibidom vertentes cognoscere, & terminare secundum sormam juris, & Statuterum Com, Ter, usque ad adventum novi
Restoris.

### Num. MXXXIII. Anno 1327. 2. Marzo.

Confulta de' Trivigiani fopra lagni di Tedefchi, i quali erano in Trivigi per il Re di Boemia. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Die Lune secundo Martii Curia Antianorum Com. Ter. coram Dom. Thomasio de Gauleilo Jud. Rectore Com. Ter. in camino Antianorum solito ad sonum campane, ut moris est, solimiter congregata, proposuit idem Dom. Thomasius, & sibi petiit confilium exiberi, quid agendum sit supereo, quod Theotonici existentes in Civi. Ter. & facientes pro Serenissimo Principe Dom. Henrico Dei gratia Boemie, & Polonie Rege, Carinthie Duce, & Tirolis Comite, & Aquilejen. Tridentine, & Brixinen Ecclesiarum Advocato, tutore, & tutorio nomine Magnissic Juvenis Joannis Henrici Goritie, & Tirolis Comitis, Civitaris Ter. & districtus Vicarii generalis, conqueruntur in infrasscriptis sieri, & factum esse eidem Dom. Regi, & eis per Com. Ter. contra debitum rationis.

In primis quod de denariis datii vini, & aliorum daciorum, & mudarum, qui debebant pervenire in cos, fuerunt date C. libre par. Dom. Guidoni de Argojofiis, ultra quam deberet recipere de fuo falario de tempote, quo stetit ad ejus Regimen.

Item in una alia parte CCCCL. libras par. date Dom. Gerardo de Baldachinis pro certis banderiis stipendiariorum occasione concordie trastate inter Cives intrinsecos, & extrinsecos Tervisinos.

Item quia Mudarii Mude magne Civit. Ter. non permittunt eos procurare dictam Mudam, terminum quorum dicunt fuisse ultima die Februarii proxime pretesiti, & dicunt nullam prorogazionem eisdem mudariis de jure potuisse fieri per Com. Terv.

Item eodem modo conqueruntur de Mudariis de Mestre, seu portus de prorogatione, que dicitur eis facta per certos Antianos, & Sapientes.

Fu rimeffa al Canfiglio de' XL. ed al Maggiore.

Die Martis III. Martii Confilio majori Com. Ter. coram Domino Thomasio &c. Dom. Nicolaus de Clarello Judex pro se & Collegis suis Antianis Com. Ter. super dista proposta consulti, quod per distam Curiam Antianorum eligantur VI. sapientes de utroque gradu, inter quos esse debeant duos Judices, qui super omnibus, & singulis capitulis diste propositeconferre debeant cum Dom. Guecellone Advocato Ter. & cum aliis Sapientibus prout melius videbitur: & examinate, providere, & diliberare debeant quidquid crediderint utilius providendum. Fr quidquid per eos provisum, & deliberatum sucrit super predictis, & quolibet predictorum, in scriptis reducatur, & die Veneris proxime venturo, vel ante, quam citius sieri poterit;

DOC-UMENTI proponatut majori Confilio supradicte , & tunc ficut dicte Confilio placuerit, provideatur, & obtincat firmifatem . Fi prefa, e furono eletti li Savj.

# Num, MXXXIV. Anno 1327. 3. Marzo:

Richiefta di due Fratelli Caminefi a' Trivigiani come aveffero a conteners, mentre il Patriarca di Aquileja loro chiedeva il Castello di Meduna : Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 64

MCCCXXVII. Februarii , Martii, Aprilis A.c. 12. terso. Item die Dominico supradicto Curia predicta coram dicto Dom. Thomasio Rectore Com. Ter. in loco folito ut supra folemniter congregata, proposuit dictus Dom. Thomasius . & sibi petite Confilium exiberi quid agendum fit fuper requificione fasta ex parte Nobilium virorum Dominorum Gerardi & Rizardi fratrum filierum Nob. militis Dom. Guecellonis qu. Egrez gii Dom. Riaquini de Camino super co, qued Dom. Patriarche Aquilejens, requirit instanter a dictis Fratribus; quod eidem reftituere debeant Caftrum Medune , eum dieti Fratres afferung iplum Castrum accepisse de voluntate; & confilio dominorum faorum, & Civ. Ter. & Theoronicorum, qui fant in Civ. Ter. pro Dom. Rege Duce Carinthie pro defensione, & fecuritate Givit. Ter, & diftriftus!, & fuper difta requisitione difti Dome-Patriarche sibi facta intendant procedere, fecundum voluntatem, & beneplacitum dictorum Dominorum Antianorum, & Sapientum , prout eis melius videbieur expedire. Parati dict? Fratres in hoc, & aliis corum Confilio gubernari.

Demum in reformatione dicte Curie posito partito per dia dum Dominum Thomasium ad buff. & ball. fuper dicha propolita firmatum fuit per XXIV. Confiliarios concorditer, nesmine discrepante, quod per dictam Curiam, Antianorum, & Sapientum eligantur IV. providi viri, qui effe debeant cum die to Dom, Advocato, & cum Theotonicis Dom. Regis ad providendum, & deliberandum fuper difta requifitione, quidquid eis videbitur utilius providendum pro ftam, & honore dictorum

fratrum, & Com. & hominum Ter.

Furene eletti li Savi :

Carried to the said of

Num. MXXXV. Anno 1127, 9. Marzo.

Richiefa di Guglielmo Campofampiero a' Trivisiani che fossero assolti da' bandi certi di lui seguaci, che l'avevano ajutato a savor del Tempesta nel tumusto già noso. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Curia Antianorum, & Sapientum Com. Ter. habentium bayliam fuper conservatione status pacifici Civ. & districtus Ter. coram Dom. Thomasio de Galuello Judice Rectore Com. Ter. in Camino Antianorum solito ad sonum campane, ut moris est, solemnites congregata, proposait idem Dom. Thomasius, & sibi petiti consilium exiberi, quid agendum six super instascripta petitione,

cujus tenor talis eft.

A vobis Dom. Restoribus Civ. Ter. vestrifque Curiis Antianorum . & Sapientum petit , & requirit Dom. Guilelmus de Campo S. Petri, quatenus infrascripti omnes, & singuli, tamquam mei fidelissimi servitores omnimode exposuerint se mortispericulo personas suas me associando ingrediendo Civitatem Ter. iimul cum Dom. Advocato Ter, ut de ingressu ejus & omaibus manifestum est, ne ingratus videar, & existam, sed ipsorum Servitorum meorum animos promoveam ad ferviendum mihi, & ceteris fidelibus Civit. Ter. faciam promptiores , cum fint Banniti, & condemnati Com. Ter. & adeo inopes, quod vix debeaut unde valeant fustentari de vita, vobis placeat, & vellitis corum bona, & condemnationes de libris bannitorum, & condemnationum Com. Ter. quantum est pro facto Com. dum tamen habent a fuis adversariis cartam pacis, in casibus, in quibus necessario videntur gratis facere cancellari, in remuneratione servitorum per cos mihi, ut predicitur, illatorum. Nam si secus fierer, mihi reputarem multipliciter verecundum . & predicta petiit sibi fieri de gratia speciali, non obstantibus aliquibus Statutis Civit. Tar. in contrarium loquentibus.

Fu preso di cancellare i bandi coll' esborso della metà delle

condanne.

# Num. MXXXVI. Anno 1327. 12. Marzo .

Richiesta di Marco da Resso a'Trivigiani ebe gli venisse dato un risarcimento decretatogli dal Comune per le sue perdite, e prigionia sussenza in servizio publico. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Item proposuit dicus Dom. Thomasius petens sibi Consilium exiberi, quid agendum sit super infrascripta petitione Domini Marci de Rexio, cujus tenor dignoscitur esse talis. A vobis Dom. Rectoribus, Antianis, & Sapientibus Comunis Terv. cum omni majori revesentia qua potest, petit Marcus de Rexio, quod cum ipse alias sucrit captus, & detentus ad Pontem Pla-

vis per inimicos, & rebelles Com. Ter. & diu earceri mancipatus, ut omnibus notum eft, & pro amiffione equorum, & rerum quas perdidit in fervitio Com. Ter. ibidem, & expensifactis in dictis carceribus, Com. Ter. provideri, quod dicto Marco deberet satisfieri de CCXXX. Libris den. de quibus sacce deberet satisfieri de CCXXX. Libris den. de quibus sacce de fuerunt sibi bullete scripte partim per Bartholameum Montelum, & partim per Petrum de Masarada Not. & de ipsis nunquam ullam receperit solutionem particul riter, vel in toto, vellitis vigore arbitrii, & Baylie nobis concesse per Consilium majus Com. Ter. disponere, & firmare, & providere quod. dicto Marco satissiat de predictis intuitu gratie, & justitie sicut vobis videbitur ordinare.

Fu preso di eloggere IV. Savi per disaminar la materia, che decisero di compiacere anche il Camposampiero.

### Num. MXXXVII. Anno 1327. 13. Marzo.

La Comunità di Trevigi ad istanza della Republica di Venezia elegge quattro Giureconsulti, i quali esaminari debbano i disvitti del Vescovo di Torcello. Ex Eccles. Veneti Flam. Cornelli T. X. P. 84.

Anno MCCCXXVII. Indict. X. die Veneris XIII. Martii . Curie Antianorum & sapientum Com. Terv. coram dom. Thomassio de Gaulello Judice Rectore Com. Tervisii in camino: Antianorum solito ad sonum campane, & voce preconia, ut moris est solemniter congregata, proposuit idem dom. Thomasius, & fibi petiit consilium exhiberi, quid agendum sit super: litteris illuftris dem. Ducis & Com. Venetiarum noviter deftinatis ex parte sua dom, Rectoribus, Ancianis, Consilio, & Comuni Civitatis Tarvisii, quarum tenor talis est Johannes Superantio. dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Dux dominus quarte partis & dimidie totius Imperil Romanie Nobilibus. & prudentibus viris Regiminibus Civit. Terv. Confilio, & Com. Terre ejusdem amicis dilectis falurem , & dilectionis affectum . Inftrumenta vestrorum Civium de Tervisio, & aliorum qui incifionem faciunt de nemoribus nostri Episcopatus. & Ecclefie Torans cellane positis in Tarvisino districtu coram nobis pro parte ipsorum vestrorum producta, & exhibita vidimus, & intellexia mus solita benignitate, & per nostres sapientes juris examinad. ri fecimus diligenter, per quos nostros Sapientes juris illa invenimus nullo jure fulciri legitimis rationibus, & causis infrascriptis: videlicet quia non constat Homoducium & Landneium creditores fuisse, & habere debuisse centumquinquaginta flore-, nos auri ab Episcopo, & Episcopatu Torcellano predicto, necillos centum quinquaginta florenos, de quibus fit mentio, fachum fuisse instrumentum manu Gabrielis de Placentia constat in utilitatem Episcopatus & Ecclesie Torcellane processisse. &

conversos fuiffe, ergo creditores non funt cenfendi , ut dicuntiv jura, & cum de speciali debito centumquinquaginta Floren., quod debitum in rerum natura non erat, sie constitutum in emptione nemoris, iplo jure nulla eft, cum fine precio faltem in genere, vel in ipecie efficaciter conftituto, venditio nulla eft, ut dieunt jura . Ergo Homoducius , & Landucius ser Petro . Civi vestro nihil de dicto nemore vendere potuerunt, & multo minus idem Petrus Civis vester ser Beraldino de Caserio vendere potuit, eum nemo possit plus juris in alium transferre, quam ipse habeat, ut dicunt jura, & quia predicta jura dicti Petrus & Beraldious Cives vestri sciverunt , vel scire debuerunt, adeo quod ea in detrimentum Episcopatus & Ecclefie Torcellane eis non licuit ignorare, quoniam qui cum alio contrahit, vel eft, vel effe debet non ignarus condicionis ejus eum, quo contrahit, ut dicunt jura, prefati Petrus & Beraldinus Cives vestri ad omne damnum & interesse, quod ex facto & mandato iplorum Ecclesia & Episcoparus Torcellanus substinuit, tanquam invasores & male fidei possessores tenentur, cum male fidei possessores nemo ambigit illos esse, qui contra legum interdicta mercantur. Nam & affectio nepotum , quam ad nepotes Episcopus Torcellanus habet, suspicionem contra nepotes pro Episcopatu Torcellano inducit in tantum ut fortassis, & fi ipfi Episcopo licuisset aliis vendere, nepotibus vendere, non licuerit, prout omnia predicta habentur in jure fatis omnibus nota, nedum quia in emptione fuit deceptio ultra dimidium justi precii, & quod gravius censendum & ponderandum eft, tunc iple Episcopus non erat in statu fensati hominis, sed alieni a mente, & in intellectu tanquam puer . Unde nobilitatem & amicitiam erge vestram attente requirimus & rogamus; quatenus causis & juribus suprascriptis, utpote juridicis & legitimis per vos diligenter inspectis vobis placeat dictos veftros Cives, & alios cessare facere ab incisione, & devastatione dicti nemoris de cetero facienda, & de eo quod incisum est hucusque, & acceptum de disto nemore, seu damno predicto, vel de valore ipfius damni cum integritate restitui facere coadiutori dicti Episcopatus fic & taliter, quod inde vobis cedat ad decus, & nos id quantumeunque sit justum habuimus ad bonum, nec propterea super hoc cogamur providere, sicur pro indemnitate dicte Ecclesie, & Episcopatus nostri intendimus, si feeus fieret, remediis opportunis, super quo vestris litteris per latorem presentium preconem nostrum intentionem vestram , si placer, nobis rescribatis. Dara in nostro Ducali Palatio die XII. Mareii X. Indict. Demum: in reformatione dicte Curie posito partito per dom. Thomasium ad bussulos & ballotas super dictis litteris firmatum fuit per decem & seprem Consiliarios concorditer nemine discrepante, quod per dictam Curiam eligantur quatuer sapientes juris, qui super responsione fienda ad diftas litteras providere debeant & deliberare, conferendo

fi eis videbitur cum domino Beraldino de Caferio, de quo fie mentio in diftis litteris, fecundum quod eist videbitur urillies expedire, & quod provilum fuerit per cos proponatur prefenti Curie, & tune procedatur, prout dicte Curie placuerit ordina. re. Qui vero Anciani & fapientes infrascriptos ad predicta secundum formam dicte Reformationis concerdirer elegerunt dom. Nicolaum de Clarello, dom. Albertum de Renaldo, dom. Reprandinum de Vidoro, dominum Geminianum de Mutina

### Num. MXXXVIII. Anno 1127, 17. Marzo.

Rifoluzione de' Trivigiani di crear muovi Statutari, perche li già "creatt non efeguivano l'incombenza loro", Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

N. MCGCXXVII. Februari, Martif, Aprilis a c. 29. tergo. "Millef. & Indict. predictis die Veneris XIII. Martii Curia Antianorum, & Sapientum Com, Ter, habentium bayliam fuper conservatione status pacifici Civit. & districtus Ter. coram Dom. Thomasio de Gaulello Jud. Restore Com. Ter. ad fonum campane in camino Antianorum Tolito, ut moris eft, folemniter congregata , propoluit idem Dom. Thomafius , & fibi petit Confilium exiberi quid agendum sit super co, quod Statuta-xii Civit. Tat. alias electi ad declarandum, corigendum, & do novo faciendum Statuta Comi. Ter. non convenient fimal ad dictum corum officium peragendum, ne super predictis procedi possit ad corum executionem, fecundum reformationem fuper Noc factam, nifi de novo provideatur, & firmetur', 'quod alii Statutarii eligantur, qui magis fint foluti, & attenti ad predicta facienda.

Demum in reformatione dicte Curie, polito pareito per dichum' Dom. Thomafium ad buff. & ball. firmatum' fuir per XVI. Confiliarios concorditer, uno discrepante, quod infraferipti octo Statutarii debeant este ad compilandum, & corrigendum , & declarandum Statuta Com. Ter. fecundum formam reformationis super hoc facte cum hac conditione, quod fi accideret omnes non posse simul esse prefentes, quod tune sufficiar si quatuor ex els erunt presentes ad predicta. Qui vero Sapientes pro expensis, & labore ipsorum habere debeant decem fold, par, pro quoliber in die, in quo fteterint' personaliter , & continue ad corum officium in loco fibi statuto , & ordinato. Quibus fiet bulleta, que folvatur de primis denariis prime collecte noviter imponende caufa fatisfaciendi stipendia. riis Comunis pro rata temporis, quod ad dietum officium permanserint, ut eft dictum. Nomina vero dictorum Statutattofum funt hec. 2 6 4

Dom.

Dom. Andalo de Ressio Judices Dom. Beraldinus de Caferio Dom. Geminianus de Mutina de primo gradu Dom. Barrholomeus Zavatolus Ser Ugutio de Pagnano Gherardus Merli Jacobus de Clarello Gierolimus de Cornudella de secundo gradu Vendraminus q. Zanini de Ricardo Notarii corumdem. Alberrinus Lazari de Villa

Num. MXXXIX. Anno 1327. ar. Marzo.

Confulta de' Trivigiani di cuftodir tre porte della Città per neo with correnti. Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Conte Scotti N. 6.

Item proposuit, & sibi petiit confilium exiberi quid agendum fit fuper euftodia , & defensione Civitaris , & diftrictus Ter, propter novitates, que securrerunt, & videntur occurrere in iftis partibus.

Dom. Guecello Advocatus consuluit quod ad custodiam Civita Ter. ad tres portas infraseripras die, noctuque: manere debeant infraseripti, videlicet Zanalbertus ad portam Sanctorum XL. Ravagninus de Ravagninis ad portam S. Augustini, & Petrus q. Nicolai de Clanola ad portam S. Zeni, & quod Molendina, que funt polita juxta pontem petre destruantur & removeantur omnino. Demum in reformatione dicte Curie, posito partito per dictum Dominum Thomasium ad bust. & ball., firmatum fuit per XV. Confiliarios concordirer, nemine discrepante quod fiat, ur supra consuluit diffus Dominus Advocatus, cum hae condisione, quod remaneat in discretione dicti Advocati faciendi . & ordinandi in predictis, & eirca predieta quidquid pro defenfione , & bona eustodia Civit. predicte fibi melius videbitur expedire, & quod per eum factum fuerit, & ordingtum plenam habeat firmitatem ..

Num. MNL. Anno 1327. 27. Margo.

Consulta de Trivigiani sopra la risposta di un Ambasciata al , Re di Boemia, e Sopra lo fipendio da affegnarfi agli Amba-, Sciatori, e al loro Notajo, ed inserprete. Tratta dal Codice documenti Trivig. Co. Scotti N. 6.

Die Veneris XXVII. Martii. Curia Antianorum, & Sapientum Com. Ter. habentium bayliam super conservatione status pacific ci Civit. & districtus Tes. coram sapiente viro Dom. Thomasio de Galuello Jud. Rectore Comunis Ter. in camino Antianorum Tomo IX. dicti

110 dicti Com. ad sonum campane, ut moris eit, solemniter congregata, proposuit idem Dom. Thomasius, & sibi petiit Consie lium exiberi quid agendum fit Auper verbis dictis, & expositis per sapientem virum Dom. Floravantum de Bursio Jud. Ambaxatorem Comunis Ter. pro se, & Dom. Nicolao de Aldemario cjus socio Ambaxat, Civit. Ter. qui noviter venerunt de Curia Serenissimi Principis Dom. Henrici Regis Boemie, Ducis Carina thie & super ambaxata, & responsione facta dictis ambaxatorie bus pro parte Dom. Regis super omnibus, & singulis pendenribus. & connexis dicte ambaxate, & responsionis.

Item super salario dando dictis ambaxatoribus & Belengerio de Zaranto Not, nuncio destinato cum eildem ad dictum Dom. Regem in servitio Comunis Ter. & unde possit haberi pecunia pro satisfaciendo cisdem de dicto corum salario pro rata temporis, quo sterennt in Curia dicti Dom. Regis occasione pre-

Domum in reformatione diete Curie, posito partito per di-ctum Dom. Thomasium ad buss. & ball. super dieta proposita firmatum fuit per XIX. Confiliarios nemine discrepante, qued per Curiam dictam eligantur duo, vel quatuor Sapientes, qui Super falario dictorum ambaxatorum, cum eis conferre debeant de tempore, quo steterunt in servitio Com. Terv. & providere de quantitate salarii, habendo respectum ad expensas, quas afferunt dieti Ambaxatores fustinuille magis folito graviores propter multitudinem gentium, que fuerunt nuper ad colloquium cum Principibus Alemanie apud Tridentum celebratum, & predicta exponere postmodum debeant Magistro Curie Dom. Regis Capitaneo venturo ad Civit. Ter. & cum co conferre super predictis, unde, & de qua pecunia, debeat fatisfieri dictis ambaxatoribus pro corum falario, fecundum quod per dictos Sapientes deliberatum fuerit cum prefato Dom. Capitaneo, & has bita deliberatione super predictis, postea procedatur sicut diete Curie placuerit ordinare.

Item quod interim reducatur in scriptis per ordinem Capitula ambaxate destinate ad dictum Dom, Regem . & tempus ... quod Castra Concclani, Regezundi, & S. Martini de Cenera cum Rocha Cenete fuerunt de manibus, & potentia Dom. Comitisse Goitie, & Dom. Ugonis de Duyno ejas Vicarii pro Domo de Goritia in Ter. fubtracta, & occupata tempore treguarum, & contra dietas treguas facienda predicta omnia, & fingula : necnon & omnia damna data per gentem Domini Comitis dicto: tempore ad memoriam reducere per ordinem, & in feriptisita, & taliter eum tempus advenerit, quod per tres Judices eligendos per Dom. Principes de Bavaria, & de Carintia debeant difcuti , & cognosci de predictis , secundum quod in colloquio nuper extitit ordinatum, predicta habeantur in promptu ; te. memoria, & dictis Dominis cognitoribus, & definitoribus oftendi, & monftrari valcant ex parte Comunis & hominum Terv. to the same of the feeting the

Item petiit sibi consilium exiberi super salario Dominorum. Floravanti de Bursio, & Nicolai de Aldemario Judicum Ambaaxatorum Com. Ter. & Bellenzerii de Zaranto cum eis destinată ad Curiam Sexenissimi Principis Dom, Henrici Boemie Regis, Carinthie Ducis & Et etiam super provisione sienda Domino Galvano de Maniago, qui dictos Ambaxatores associativi, & fuit apud dictum Dominum Regem corum interpres ad exponendum ambaxatam Com. Ter. expositam per dictos ambaxato dictos Dom. Regi, & ad circa hec alia necessaria facienda pro expeditione predictorum.

... Omiffis

Hec est provisio facta per discretos viros Dom. Reprandinum de Vidoro, & Albertum de Galuello Not. electos, & deputatos ad providendum super provisione salarii dandi Dom., Galvano, de Maniago pro merito fervitiorum predictorum per eum ambaxatoribus Comunis Ter. qui noviter fuerunt in Curia Serenissimi Principis Dom. Regis Boemie, & Ducis Charintie in fervisio dicti Com. & hoc secundum formam reformationis facte per Curiam Antianorum, & Sapientum habentium bayliam ; fuper statu Civit. Ter, & districtus : Considerantes dicti Sapientes concorditer affectionem, & solicitudinem fidelem ac vigia. lem, quam dictus Dom. Galvanus habuit;tamquam mediator, &. interpres dictorum ambaxatorum Com, Ter. erga dictum Dom. Regem ad executionem ambaxate exposite dicto Dom. Regi per dietos Ambaxatores ex parte dicti Comunis, qui ambaxatores gratiofam responsionem habuerunt ab ipso Dom. Rege , dicti. Domini Galvani solicitudine continua mediante, & consideratis. expensis, quas dictus Dom. Galvanus fustinere oportuit proptera moram , quam in dicta Curia fecit oceasione predicta, amore, & inmitu Comunis Ter. providerunt quod ipfi Dom. Galvano de avere: Comunis Ter, donentur, & dari debeant de gratia spetiali C. libr, den, pare de quibus per dictum. Dom. Pot. vel ejus Vicarium precipiatur, & ordinetur bulleta que folvatur de denariis additionis facte seu fiende Collecte Venetorum , quo debet exigi ad festum S. Petri proxime ventual per Federicum de Eccello Not. diete Collecte executorem. Et quod precipiatus. dicto Pederico quod dictam bulletam folvere debeat fecundum; quod superius dietum eft. Et predicta providerunt dieti Sopientes ex certa scientie, & vigore arbitrii fibi concessi per formam dicte reformationis Curie supradicte.

#### Num, MXLI. Anno 1317. 28. Marzo.

A Re di Boemia fignifica a' Trivigiani di avere eletto per Cap. della loro Città Enrico di Rosemburch, e però impone loro a prestargii la dovura obbedienza. Ex apographis in Tabulario Civitatis Tarvisti existentibus,

Henricus del gratia Bohemie & Polonie Rex, Karinthie Dux, Tirolis & Gozitie Comes, Aquilejenfis, Tridentine, & Brixinenfis Ecclesiarum advocatus; tutor patruelis nostri Joannis Henzici spectabilis Comitis Goritie pro regia majestate Civit. Terv. & districtus Vicarius generalis, prudentibus, & diseretis viris - - - potestati - - - - Antianis, Confilio; & Comuni Tervisit fidelibus suis dilectis gratie sue plenitudinem cum falute . Mittimus ad vos fidelem noftrum dilectum Henricum de Rotem. burch Magistrum Curie nostre, quem vobis in Capitaneum confiruimus, firmam habentes fiduciam, quod ipfa Civitas & difrictus Tervisii ex ejus regimine & prudentia ad laudem , & gloriam dei, nostrumque honorem, & pacificum statum vestrum debeat fructuosius gubernari, unde volumus, & vobis committimus feriofe, quatenus fibi tanquam Capitaneo vestro per nos constituto debeatis in omnibus fideliter obedire, & ipsum vobis. ficut de vobis plene confidimus, habeatis cum diligentia co. The charge property of mendatum.

Datum Tirolis die XXVIII, Martii, X. Ind. MCCCXXVII.

Num. MXLII, Anno 1327, 3e, Marzo . 7 70 021

in in many that is 1996 Elezione di Sauf per compire di risolvere insarno ad un' Amba-Sciata deffinate da' Trivigiani el Re di Boemia . Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6. ... at 1000 of yl A

Millesimo, & Ind. predictis die Lune penultimo Martil. Curia Antianorum, & Sapientum Com. Ter. coram Dom. Thou masio de Galuello Jud. Rectore Com. Ter. in camino dictorum Antianorum foliro ad fonum campane, ut moris eft, folesc mnirer congregata ut supra, proposuit idem Dom. Thomasius. & fibi petite confilium exiberi , quid agendum fit super verbis » expositis, & relatis per Dom. Floravantum de Bursio Judicem pro fe, & Domino Nicolao de Aldemario Judice, & Belenzerio de Zaranto Not.; qui noviter destinati fuerunt ad Curiam Sezenissimi Principis Domini Regis Boemie, & Polonie, Ducis, Carinthie &c. pro certis negotiis Com. Ter. apud dictum Dominam Regem, tam fuper treguis fervandis, quam etiam aliis, urificatibus Com. procurandis fecundum formam ambaxate eifdem imposite per Com. Ter. quid placet dicte curie, ordinare fuper his que reftant fiert, & tractari, & exequi ad execution; Commence or a serie property

garreng plant or a total grant reg.

DOCUMENTI.

Rem predictorum pro statu, hopore, & conservatione Civitais

tis, & districtus Ter.

Demum in reformatione diste Curie posto partito per distum Dom. Thomasium ad buss. & ball. super dista proposita firmatum suir per XviII. Cossiliarios concorditer, uno discrepante ab eis, quod per distam Curiam eligantur octo Sapientes, qui habeant illam bayliam, & arbitrium, quam, & quod haber Curia Antianorum, & Sapientum super status Ter. conservatione, eisconcessam vigore reformationis majoris Consilii supradisti Com. super hoc sacte, providendi, & ordinandi, & deliberandi simul cam Dome Guecellone advocato Ter. quidquid sibi via debitur utilius super omnibus, & singulis supradistis, & quod per eos provisum sueri; & struntum, ex nunc, prout ex tung authoritate diste Curie plesam habeat sirmitatem.

## Num, MXLIII. Anno 1327: 31. Marzo.

Richiefta al Comune di Trivigi di qualche sovvenzione fatta da due svaligiati in Asolo al tempo che il Tempesta entrò in Tris vigi: Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine amen : Anno ejustem Nativit: MCCCXXVII. Ind. X. die Martis ultimo Martii, Curia Antianorum, & Sapientum Com. Tar. habentium bayliam super conservatione status pacifici Civie. & diftrictus Ter, in camino Antianorum folito coram Dom. Thomasio de Galuello Jud. Rectore Comunis Ter. ad fonum campane, ut moris cit, folemniter congregata; proposuit ident Dom. Thomasius, & sibi petiit consilium exiberi , quid agendum fit super infrascripta petitione Joannis de Alylo Not. & Francisci qu. Dom. Galvani disti loci, cujus tenor talis eft. A vobis honorabilibus Dominis Dominis Rectoribus, Antianis, & Sapientibus Com. Ter. petunt . & suplicant reverenter, & instanter joannes de Asyllo Not. & Franciscus. qu. Dom. Galyant diet loci, Cives vestri, quod cum ipsi Joan-nes, & Franciscus per vim tempore quo nobilis miles Dom-Guecello Tempesta Advocatus Ter. miseratione divina intravir. Civiratem Ter. per quoidam homines bannitos miserabiles , &c pauperes nihil fiabentes de nocte in Afyllo fuerunt speliati, & derobati pluribus bonis, & rebus fuis, & maxime dictus Joannes de CCCC. lib. den. par. quos habebat penes fe de fructibus & bonis Episcopatus, & Dominus Episcopi Tervisii, per eum exactis sicur est ominibus notorium, & manifestum de predictis. & constat ctiam per testes per cos productos coram Sapientibus. super robariis depitiatis, & nibil a spoliatoribus coram propter corum paupertatem confequi poffit; & diens Dominus Epifcopus dictum Joannem moleftet continue, & vellit eum cogl facere ad. difte pecunie folutionem, & non habeat ipfe Joannes

DOCUMENTI. 124 unde folvat; quatenus vobis placeat, & dignemini dictis veftris Civibus compati, & super predictis ob Dei reverentiam, veftrorum Civium predictorum fustentationem taliser providere , quod difti veftri Gives non cogantur', derelictis propriis laribus, & domicilio exulare.

Fu riffolto di rimettere la deliberazione à due Savii, che

decretarono che foffero a' supplicanti esborsate CCCC. Lire.

#### Num. MXLIV. Anno 1327. 2. Maggio.

Confulta de' Trivigiani per accordar pagamento ad un Capitano, che con soldati era stato in ajuto del Tempesta quando libera Trivigi. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Conte Scotti Num. 6.

Anno Domini MCCCXXVII. Indict. X. die Sabbati II. Mensis Madii Curiis Antianorum in loco consuero; coram discreto, & Sapiente viro Dom. Lanfranco de Gorzonibus de Brixia doctore Jegum Judice, & assessore, ac Vicario Nob. viri Dom. Coradini de Buschis de Brixia Pot. Ter. ad sonum campanelle, more folito congregatis, propoluit dictus Dom. Vicarius, & petiit fibi Consilium exiberi, quid faciendum sit causa providendi; & super provisione fienda nobili militi Dom. Tagte LX. elmi, qui fuerunt cum nobili milite Dom. Gnellone Tempesta Advocato Civit. Tar. ad recuperandam Civit. Tar. de manibus inimicorum tempore quando iple Dom. Guecello Tempesta Advocatus recuperavit, & intravit Civitatem Ter, cum ejus comitiva, & amicis fuis.

Dom. Thomasus de Galuello Judex Antianus Com. Tar. super dicta proposta consuluit quod per ipsas curias Anrianorum e-ligantur tres Sapientes qui simul esse debeant cum predicto Dom. Gueceflone Tempesta Advocato ad deliberandum, videndum super satisfactione, seu provisione predicta sienda di-cto Tagle, & sociis suis, & hoc usque ad summam M. libr. den, par, cum in veniendo, & stando ad Civir. Tar, bene merucrunt ad summam predictam pro corum labore, & curialitate, & quidquid dicti fapientes simul cum predicto Dom. Guecellone Tempesta super predictis fecerint , & providerint plenam habeat firmitatem. Unde posito partito per dictum Dom. Vicarium ad buff. & ball, firmatum fuit per XII. Antianos concordes, uno existente in contrarium, prout consuluit dictus Dom. Thomasius Antianus. Et ibidem in continenti dicti Antiani, unanimiter, & concorditer eligerunt dictum Dom. Thomasium de Gaulello Judicem, Ser Uguzonum de Pagnano Not. Antianum, & Ser Federicum de Eccello Not. pro Sapientibus , qui simul esse debeant cum dicto Dom, Guecellone Tempesta Advo-

DOCUMENTI. Advocato ad deliberandum, & providendum ut superins in dicta reformatione continetur.

#### Num. MXLV. Anno 1127. 6. Maggio.

Diverse consulte de' Trivigiani intorno a danni dati a Trivigi in tempo di tregua: intorno a nuovi statuti, ed intorno ad una richiefta del Capitano per aver un suo affegnamento fatrogli dal Comune. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem Millefimo, & Indict. die Mercurii VI. Menfis Madii Curiis Antianorum Com. Tar. predictis in palatio majori ipfius Com. in camino Antianorum in loco consueto coram supradicto Dom. Lanfranco de Gorzonibus de Brixia Judice, & Vicario dicti Dom. Pot. ad fonum campanelle, ut moris est, so-lemniter congregatis proposuir idem Dom. Vicarius, & petiit sibi Consilium exiberi quid faciendum set super certis verbis Sapienter expositis, & narratis ibidem in dictis Curiis Antianorum per discretum, & sapientem virum Dom, Justinianum de Gardull de Tridento Vicarium Magnifici, & potentis mili-tis Dom. Henrici de Rotemburg Capitanei Civit. Terv. & di-Arichus pro Serenissimo Principe Dom. Henrico Rege Boemie, Duce Carintie &c. ex parte una, & Dom. Canem de la Scala, & suos sequaces ex altera, debent este pro parte Com. Tarv. &c comparere aliqui sequenti die post Pentecostem inter Vincentiam, & Paduam coram certis deputatis per Dom. de Eavaria audituri querellas partium fuper hiis, que dicuntur effe facta, & attestata tam per dictum Dom. Canem, & ipfius sequaces quam per ipsum Dom. Regem Boemie, Paduanos, & Tarvisinos tempore treguarum contra formam ipfarum.

Secundo exponentis, & dicentis, quod dictus Dom. Capitaneus antequam aliquid . . . Treguarum firment fuper Status tis nuper conditis per Com. Ter. intendit difta Staruta videre,

& examinare.

. Terrio exponentis, & dicentis quod placeat Com. & hominis bus Civit. Tar. providere, quod eidem Dom. Capitaneo fatisfiat cum effectu de superfluo ejus, quod debet habere de provifione decem millium lib. den. par. fibî facta per Com. Ter. cum nifi eidem satisfiat magnum damnum patiatur continue, quod non fustineret fi eidem fieret fatisfactio predicta de superfino ejus quod habere debet de dicis decem millibus libris den. par.

Ser Joannes de Afyllo Not. Antianus Com. Ter. confuluit quod per curias Antianorum Com. Tar. eligantur XII. Sapientes, vel circa, qui die crastina effe debeant in diftis Curiis Antianorum fimul cum Dom. Guecellone Tempesta Advocato proponi per iplum Dom, Vicarium, & quidquid tune ipli An-ביונו מכום נו מו ישריבהל ב ציריי בילה

tianis cum difto Dom. Guecellone Advocato, & diftis Sabiente ribus videbitut fuper predictis ordingre, & firmare fic fiet at it Unde posito partito per dictum Dom. Vicarium ab buff. &

hall, firmatum fuit per X. Antianos concordes, nemine difere-

1. 1

pante, prout confulnit dictus Antianus Segnono i nomi de' Savii eletti

Eodem Millesimo; & Ind. die Jovis VII. Mensis Madli Curiis Antianorum Com. Ter. predictis in predicto camino Antianorum in loco confueto , & Dom. Guecellone Tempesta Advocato cum Sapientibus predictis electis per iplas Gurias Antianorum fecundum formam difte Reformationis, nt fuperius continetura coram fupradicto Dom. Lasfranco Judice, & Vicario predicto ad fonum campane, ut moris eft, folemniter congregatis propoluit idem Dom. Vicarius, & petiit fibi consilium exiberi quid faciendum fit fuper predictis verbis die externa fapienter expositis, & narratis in diftis Curiis Antianorum, per dis fererum , & Sapientem virum Dom. Juftinianum predictum Vis. carium supradicti Dom, Capitanei lectis, & vulgarizatis ibidem in dictis Curiis Antianorum congregatis cum fapientibus predi-Stis per me Zordanum Petri Zonelli Not, dicti Dom. Pot. : ::

Dom. Guecello Tempesta Advocatus Civ. Tar. super :predictis. confuluit in hunc modum, videlicet, quod fuper facto treguzar rum initarum , ut superius dictum elt ; fiat proclamatio per preconem Com. Ter. ex parte Dom. Pot. & Com. Ter. in locis! consuctis Civ. Ter. & etiam per districtum nbi videbieur ipft Dom. Pot. & ejus Curiis Antianorum, dicens inter alia , talefore mandatum Dom. Pot. & Com. Tar. quod quiliber, qui inrendir petere aliquid de damnis fibi illatis, & daris hur ufque tempore dictarum treuguarum initarum, ut fuprateriprum eft., inter Dom. Regem Boemie , Paduanos ; & Tarvifinos ex unaparte, & Dom. Canem de la Scala, & ejus fequaces ex altera, per iplum Dom. Canem, & eius sequaces, infra terminum stastuendum per dictas Curias Antianorum comparere debeat in palatio Com. Tar. coram officiale deputando ad hoc per iplas Cua ries Antianorum ad dandum; & presentandum in feriptis eidem officiali dainna eisdem illata, & data, que fic petere intendunt. Abi restitui, qui Antiani eligere debeant unum ex Judicibus dicti . Dom. Pot. coram quo predicta debeant produci ...

Item fuper facto collecte imposite per Com. Tarvi de decem millibus libr. den par causa satisfaciendi Dom. Cap. predicto, ut supra scriptum eft, consuluit, quod illi Sapientes, qui alias confuluerunt, & tractaverunt com iplo Dom. Capitanio fuper. facto provisionis quam iple alias petebat fibi fieri per Comune . Ter. & fanis in concordia cum ipso fuerunt, tunc iterum eligantur, & mittantur dichi Sapientes per iplas Gurias Antianom rum, ad ipfum Dom. Capitaneum ad conferendum cum co, & ad respondendum eidem ex parte Curie Antianorum Com. Tar: & Sapientum fuper hoc-electerum fuper predicta exposita , &c natrata per dictum Dom. Inftinianum ejus Vicarium informatos

ber dictas Curias Antianorum, & Sapientum, & fecundum quod eifdem Sapientibus: videbitur convenire super predictis . & de-

pendentibus ab eisdem.

. Item fuper facto Statutorum dixit infe Dominus Advocatus . quod volebat iple folus conferre, & dicere predicta ipfi Dom. Capitaneo, quià videbat omnino ipsum extrahere de opinione, five petitione ipforum Statutorum , quie intendit videre , ut fupra expositum fuit ex parte ipsius per predictum Dom. Juftinianum ejus: Vicarium .. Unde posito partito per dictum Dom. Vicarium ad buff. & ballot, fuper facto treuguarum predictarum firmatum fuit per XXXVI. Antianos, & fapientes concordes nes mine discrepante; quod fiat prout consuluit dictus Dom. Guecello Tempesta Advocatus ... Participe . B . 2 to mis about be

Item polico partito per iplum Dom, Vicarium ab bull. & ball. fu per facto dicte collecte imposite causa satisfaciendi ipsi Dome Capitaneo firmatum fuit per dictos XXXVI. Antianos , . & Sapientes concordes, nemine discrepante , prout consuluit Dom.

Guecello Advocatus, A 13 ......

A . A . T . Change Item fuper facto Antianorum Com. Tar. non fuit positum partitum per Dom. Vicarium, quia dichus Dom. Advocatus dixie. quod volebat ipic folus conferre cum dicto. Dom. Capitaneo . & dicere eidem predicta, ut superius rescriptum eft; & ideo dichi Antiani . & Sapientes contentaverunt , & fleterunt dicto ipfins

Dom. Guecellonis Advocati.

"Item ibidem in continenti post predicta dicti Antiani , qui erant XIV.; numero, unanimiter, & concorditer elegerung, . &c deputaverunt dictum Dom. Zanfranciscum Judicem . & Vicarium difti Dom Pot ad fedendum horis confuetis in palatio minori . Com. ad bancum difti Dom. Pot. super difto facto treguarum t Se farmeverunt unanimiter, & concorditer, quod iple Dom. Vicarius fieri faciat proclamationem ex parte Dom. Pot. & Coma... Ter. in locis consueris Civit. Ter. per preconem Com. Terv. dicentem inter ceteta alia, quod quilibet, qui intendit petere aliquid de damnis fibi illatis, & datis huc ufque tempore treguarum initarum; ut fupra, per Dom. Canem de la Scala predictum; & ejus sequaces infra octo dies venturos, facta proclais matione predicta coram iple Dom. Vicario in palatio Com. Ter. ad dictum bancum Dom. Por. debeant comparere ad presentant. dum; & dandum in Criptis ipfi Dom, Vicario dicta damna eifdem illata, & data tempore dictarum trenguarum. Et quod fiant lietere, & mittantut infrascriptis Capitaneis Castrorum & Ma. ricis, & Juratis Villarum infrascriptarum diftrictus Tex. quod publice predicta proclamari faciant:, & permittant in Castris., : & in Villis infrascriptis per precones Com. Tar. eisdem mittendos per iplum Dom. Vicarium enm litteris Domini Pot. & Com. Ter. videlicet

Capitaneo de Afillo, & Marico, Com. & homib. de Burfio Capitaneo de Quero, Marico, Com. & hominib. de Crespano Capitaneo de Caltrefranco, Marigo, Com, & hominib de Romano

Capitaneo de S. Zenone Capitaneo da Montebelluna Capitaneo de Vidoro

Sequono i Savi nuovamente definati a trattar col Capitana she richiedeva il refto delle dieci mille lire .

Eodem Millesimo , & Ind. die Mercurii XX. Mensis Madii Curiis Antianorum Com. Tar. predictis, in palatio minori ipfius Com. in Camino Antianorum in loco consueto coram supradito Dom. Vicario ad fonum campane more folito congregatis. proposuit dictus Dom. Vicarius , & petiit fibi confilium exibe. ri, quid faciendum fit super infrascripta provisione fatta per iplas Curias Antianorum, ibidem lecta, & vulgarizata per me Zordanum Petri Zonelli Not, infrascriptum enjus tenor talis eft. Hec est quedam provisio facta per Curias Antianorum Com. Tar. providerunt namque dicti Antiani considerantes, quod per formam treugarum auper factarum inter Dom. Henricum Regem Boemie, & Polonie &c. Paduanos, & Tarvifinos ex una parte, & Dom. Canem de la Scala, & suos sequaces ex altera debent sequenti die post Pentecostem mitti certi pro parte Com. Tar. coram certis deputatis ad cognoscendum, & definiendum fuper commissis, illatis, & perpetratis in damnum, & prejudiciam Com. Tar. & hominum Civit. & districtus Tar. tam in fub. trahendo Castra, & loca Com. Tar. quam in faciendo alias infinitas novitates predictis hominibus Civitatis, & districtus Ter. in predictis: quod proponatur Confilio XL. Com. Ter. & fi placuerit ipfi Confilio XL. quod proponatur Confilio majori Comunis Tar. quid sit faciendum super predictis, & quis modus debeat observari, ut predicta possint mandari effectui, ut fuper connexis predictis, & dependentibus ab eisdem.

Fu rimessa a' Configli di XL. e maggiore , ed in questo a' XXII. di Maggio fu decretata la elezione de Savi per difeuter la materia , e furono eletti a' XXIII. dalla Corte degli Anziani .

A c. 43. t. Eodem Millesimo, & Indict. die Veneris XXIX. Mensis Madii Curiis Antianorum Com. Tar. & infrascriptis Sapientibus electis per iplas Curias Antianorum, vigore reformationis majoris Confilii scripte per me Zordanum Petri Zonelli Not. infrascriptum die Veneris XXII. Mensis Madii proxime preterita super facto treguarum predictarum, videlicet Dominis Andalo de Rexio Judice; Nicolao de Clarello Jud. & fer Mapheo de Cataldo Not. coram dom. Coradino de Buchis de Brixia Pot. Tar. & Dom. Lanfranco de Gorzonibus de Brixia Ind. & Vicario dicti Dom. Por. ad sonum campanelle, ut moris est congregatis, proposuit dictus Dom. Vicarius de voluntate , & consensu dicti Dom. Pot. & petit fibi Confilium exiberi, quid faciendum fir super infrascripta provisione facta per dictos Sap'entes super predictis electos ; cujus tenor talis eft : Hec eft quedam provifio facta per Sapientes electos" per Curias Antianorum Com. Tar. ad providendum fecundum formam reforma-

tionis majoris Consilii Com. Tar. super facto treugarum nuper fastarum inter Dom. Henricum Boemie, & Polonie Regem per paduanos, & Tarvifinos ex una parte, & Doin. Canem de la Scala, & fuos fequaces ex altera fuper co quod die fequensi post Pentecostem mitti debet per dicta Comunia coram certis Sapientibus deputatis ad cognoscendum, & definiendum super commissis illatis, & perpetratis &c. fecundum quod in provisione, & reformarione predictis plenius continetur . Providerunt namque Sapientes quod mittantur ad locum deputatum, ubi effe debent dicti sapientes ad cognoscendum de predictis tres ambavatores boni, legales, & Sapientes per Com. Ter. qui vadant instructi, & informati de juribus, rationibus., & probationibus Comunis Tar, fuper damnis, injuriis, & extorsionibus factis, & perpetratis, & fuper Caftris acceptis, & subtractis tempore treugarum initarum inter diftas partes: & quod teftes & probationes recipiantur per Dom. Vicarium Dom. Pot. & dicta, & depositiones ipsorum mittantur per duos ambaxatores, & producantur coram dictis sapientibus deputatis. Et pro pecunia invenienda, & recuperanda causa mittendi dictos Ambaxatores, & ad dandum ipsam eisdem compellantur Tuscani mutuantes in Civ. Ter. mutuare Com. Ter. CL. lib. den. par, & deputetar ad fatisfaciendum eisdem restum quod superest de coilecta nuper imposita pro Dom. Capitaneo ultra deputationes factas in predicta · Collecta.

Fu presa, e furona nominati gli Ambasciatori.

# Num. MXLVI. Anno 1327. 6. Maggio.

Supplica di due Caminess per aver Avvocati, e Procuratori in una lite che avevano contre il Comune di Trovigi per terre in Valdidobiadene, e case in Trivigi. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem Millesimo, & Ind. die Mercurii sexto Mensis Madii, Curiis Antianorum Com. Tar. predictis in dicto Camino Antianorum coram supradicto Dom. Lanfranco Jud. & vicario dicti Dom. Pot. ad sonum Campane, ut moris est, congregatis proposuit dictus Dom. Vicarius, quid faciendum sit super instance per per Dom. Battisolum, & Rizardum frarres silios qu. Dom. Seravalli de Camino, ibidem in dictis Curiis Antianorum, lecta, & vulgarizata per me Zordanum Petri Zonelli Not. instascriptum, cujus tenor talis est.

vobis Dom. Pot. & vestris Curiis Antianorum Civit. Terv. fuplicant reverenter Dom. Battifollus, & Rizardus filii, & heredes Dom. Seravalli, de Camino, quod vobis placeat, digneminis & vellitis eisdem dare, & concedere pro suis Advocatis Dominos Geminianum de Mutina, & Floravantum de Bussio Judices, & pro suis Procuratoribus Thomassum de Marostica, &

DOCUMENTI.

Bartholomeum Curarii Not. in questione, quam habent euril Com. Tet. occasione possessionum de Valledobladiais, & domos rum Strazatiorum de S. Leonardo, ut ipsi advocati, & procus ratores possessionum, & valeant pro ipsis Dominis Battifollo, & Rie Zardo advocate, & procurare contra dictum Com. Tar. ques strone predicta. Et hoe non obstantibus aliquibus Staturis, & reformationibus Com. Tat. factis, & siendis.

Fu conceduta la richiefta.

Num. MXLVII. Anno 1327. i3: Maggio.

Deputazione di Savi fatta da Trivigiani per esaminar i difite ti di que che presendevano aver crediti verso quelli; i di cui beni confiscati crane stati assegnati al Tempesta ed a suvi ser guaci Tratta dal Codice documenti Trivigiani Coi Scotti Num. 6.

Eodem Millefimo; & Ind. die Mercutii XIII. Menfis Madil Curiis Antianorum &c. Hec est quedam provisio facta per Cua rias Antianorum Com. Ter. Providerunt namque difti Antiani considerantes, quod alias per Com. Ter. fuerunt data bona; & possessiones rebellium Com. Ter. & nuper bannitorum per Com. Ter. post adventum Nob. militis Dom. Guetellonis Tempeste Advocati Ter. & suorum sequacium eidem Dom. Quecelloni Ada vocato distribuenda inter ipsum, & alios Nobiles Cives Terv." suos seguaces, & etiam inter alios secundum quod eidem Dom." Guecelloni Tempeste Advocato videbitur , & diceret ordinandum , ita tamen quod deberent videri , & nominari jura debentium habere aliquid tam pro dotibus, quam pro aliis debitis, quam etiam qui pretenderent se habere jura in dictis bonis, & possessionibus, & super predictis cognosci , & definira per unum ex Judicibus Dom. Por. infra duos menfes poft introitum sui regiminis, secundum quod de hiis conflat plene in Statutis Com. Tar, & dictis, & fachis super predictis; cumque plures, & varie, immo quafi innumerabiles peririones fint porrecte coram dicto judice super predictis deputato, & quaft infinita inftrumenta super his producta, cumque etiam plura, & innumerabilia inftrumenta debitorum aliorum, quam dotium occasione producantur ex vigore quarum petitionum quem , & quantum ad rei veritatem funt fietitia, & simulara, & cofftra que probare effet difficilis, & impossibilis probatio , quia factum & defensio contra ipla revera competentis ignoratur, ita quod effet quasi impossibile fieri cognitionem, & definitionem predictorum infra terminum predictum duorum menfium, quod eft prope ! & în brevi complettir & dicta occasione etiam contra debitum rais tionis posset magnum damnum, & detrimennum parari . & evenire dicto Dom. Guecelloni Tempeste Advocate, & aliis had bentibus, seu habituris causam ab eo in dicis bonis , & polsofionibus, quod proponatur in Consilio XI. Com. Ter. & st placuerit ipsi Consilio XI. proponatur Consilio majori Comunis Tar, quid faciendum sir super omnibus, & singulis predictis, & ctiam super dependentibus a predictis, & connexis essemi & etiam super quibuscumque Statutis, & reformationibus tangentibus predictam propostam.

Fu rimeffa a' Configli de' XL. e maggiore.

Eodem Millesimo, & Ind. die veneris XV. Mensis Madii Confilio majori &c. Uguzonus de Pagnano Not. Antianus Com. Tan, pro fe, & aliis fociis fuis Antianis dicti Com, super dicha proposta ipsius provisionis consuluit quod per dictas Curias Antianorum eligantur quatuor Sapientes, inter quos fint duo sapientes juris, & duo alii, coram quibus debeant product omnia jura, que quecunique voluerir producete, & offendere super dictis bonis, & possessionibus infra terminum per cosdem IV. Sapientes statuendum , & etiam jura producta hue usque per quoscumque & qui quatuor Sapientes plenam habeant potestatem, & bayliam super predictis. Et secundum quod dictis quatuor Sapientibus videbitur & duxe rint ordinandum quocumque modo, plenam obtineat firmitatem, & auftoritate prefenris Confilii majoris ; ficut effet firmatum in presenti Confilio majori . Et quod omnia ; & fingula Statuta alia facientia in contrarium & tangentia, quoquemodo Dominum Porestatem vel ejus Judicem, & familiam, vel aliquem ex eis, ex certa scientia in hac parte fint absoluta, & pro absolutis habeantur. ac si essent lecta vulgariter, & distincte iu presenti Consilio majori.

Fu presa, e a' XVI. di Maggio furono eletti li Savj.

# Num. MXLVIII. Anno 1327. 27. Maggio."

Si tratta nella Corte degli Anziani di Trivigi di impedire le violenze, ed estorsioni de Capitani ne Castelli destinati dal Re di Bormia: e vi trovo una eccezione per quello d'Asolo. E viene stabilito, che osto Savj coll' Avogavo abbiano a strattar la meteria con Enrico di Rosemburg Capit, gener. "e desinirla 5 ande na segui la presente provisione. Provigione de Trivigiani giusta la soprascritta nota, in cui su deliberato di spedire il Capitano di Trevigi al Ro di Boemia per dolerst dell'insolenze de Capitano delle Castelli, e ricordargli che sau rebbe stato meglio demolire quelli di Vidora, e Monbelluna. Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Eodem Millesimo, & Ind. die Sabbati penuleimo Mensis Madii Cutiis Antianorum Com. Tat. predictis in dicto camino Ansaianorum, coram supradicto Dom. Lanfranco Judice, & Vicario dicti Dom. Pot. ad sonum campanelle, ut moris est representation, propositi dictus Dom. Vicarius, & periir sibi constitum

DOCUMENTA. exiberi, quid faciendum fit super infrascripta provisione facta per iplas Curias Antianorum, & fapientum electorum per iplas Curias Antianorum, vigore reformationis majoris Confilii Civ. Tar. cujus tenor talis eft. Hec eft quedam provifio faftal per .. X Antianos, & Sapientes electos per Curias Antianorum Comunis Ter, secundum formam reformationis majoris Confilii Civ. Tari super forma tractatus habiti per dictos sapientes cum Dom. Henrico de Rotemburg Capit. Genere Civit. Tar. & diffrictus occasione extersionum fastarum per Capitaneos Castrorum Civ. Tar. & que quotidie fiunt. Providerunt namque dieti Sapientes. habita simul diligenti deliberatione, & videntes quod peraliumi at modum negotia Caftrorum, & Capitancorum non possunt compomode effectui mancipari, quod instantissime suplicaretur dicto Dom. Capitaneo, quod placeret eidem accedere ad Dom. Hens ricum Boemie, & Polonie Regem &c. foriato cum duobus bonis, & idoncis ambaxatoribus Civit. Tar. & penes dictum Dom, Regem efficariter, & cum instantia traftare, quod Caftra Mona co tisbellune, & vidori debeant dirupari, cum potius fint inuti. lia, quam utilia dicto Dom. Regi, & Com. Civ. Tar. Et quod Capitanei Castrorum sint contenti suis stipendiis; & salariis. & cessent ab illicitis extorsionibus, injuriis, & gravaminibus inferendis hominibus subiectis Civir. Ter. & Caftris predictis . & circa ea tractent ea que fuerint utilia, & necessaria pro Com. Tat. & pro alievatione expensarum fiendarum pro itinete deliberaverunt exhibere , & offerre eidem Dom. Capitaneo. CCC, lib. den. par. pro Com. Tar. Et facta supplicatione predicta per Dom. Advocatum, & fapientes predictos prefato Dom. Capitan, idem Dom. Capitaneus benigne, & gratiofe respondit, quod non recusabat aliquem laborem , ut complacere posset Com. & hominibus Tar. & paratus erat accedere ad prefatum Dom. Regem affociatus cum dictis ambanatoribus, & penes dis ? ftum Dom. Regem tentare, & suo posse dare operam cum effectu quod Com. & homines Civit. Terv. confequantur fuam intentionem de omnibus supradictis. Quare cum ad supradicta " complenda pecunia sit necessaria tam pro satisfactione dicti Dom. 18 Capitanei, quam etiam dictorum ambaxatorum, videlicet ufque ad quantitatem D. lib. den. par. providerunt dicti Antiani fimul cum dictis Sapientibus, quod proponaturad Confilium XL. Com-Tari & fi placuerit ipfi Confilio XL. quod proponatur ad Confilium majus dieti Com. Tar. unde , & quomodo poffit reperiri pecunia antedicta pro fatisfactione fienda antedicto Dom. Capitaneo, & dictis Ambaxatoribus ad hocut tractatus antedictus debitum, & optatum fortiatur effectum :

Fu rimessa à Consigli de KL. e maggiore, e da questo su proposta la maniera di risrovar soldo ed a cars so vi è un comparto fatto tralle Ville soggette a Montebelluna, ed a Vidute ; tralle quali si veggono tutto quelle della Valdidobiadene. take a Nam. MXLIX. Anno 1327. rol Giugno : 1987 . 411 727

1. 11V

Enrice di Rotemburch Capitan generale di Frivigi elegge per fue. T Vicario Giuffiniano de' Gardoli da Frence e Ex apogtaphis in A Tabulario Civitatis Tarvifii.

Henricus de Rotemburch magister Curie, Civitatis de districtus. Tarvisii Capitaneus gengralis, prudentibus & discrevis visoris - - Potestati, Ancianis, Massaris, Constitus & Comentadelibusque suis officialibus Tervisii, & districtus salurem, & come bonum. Mitrimus ad vos sidelem nostrum justinianum Judicem de Gardulis de Trideato, quem vobis in Vicarium commitiumus, unde volumus, & vobis comitrimus seriose, quatenus sibi tangam. Vicario nostro per nos constituto debeatis in omnibus obedite, sieur nobis sideliter obedire, & ipsum vobis, sicut de vobis, plene considimus habeatis cum diligentia comendatum un quorum sidem presentes sussimus nostri sigilli impressione muniri. Datum Tervisii die decimo Junii Ind. X. MCCCXXVII.

Num. ML. Anno 1127. 23. Giugao.

Il Re da la permissione a' Trivigiani di eleggersi il loro Podesta secondo il seliso. Ex apographis in tabulario Civit. Tarvisii.

Nobilibus & potentibus viris amicis fuis specialiter predilectis dominis Conradino de Buchis de Brixia Potestati Tarvissi. Guecelloni Tempeste advocato ibidem, Ancianis, Consilio, & Com, Civit, ejusdem, Henricus de Rotemburg : Magister Curie Screnissimi Principis dom. Henrici dei gratia Bohemie & Polonie Rogis , Dueisque Karinthio &cc. & Civitatis & diftrictus Tervisii Capitaneus generalis jucundorum quorumlibet afluentiam cum salure. Cupientes pervigili sollicitudine ca que Regie majestatis honorem, vestrique placidum, uitlitatem, comodum respiciunt pariter honorem, sollicita prosecutione pertra-etare perenniter, puroque corde honorabili requisitioni vestre super electione, sen creatione novi Potestatis, & regiminis Tervisii nunc facienda duximus presentibus taliter declarandum; quod regie Celsstudini nobisque sua parte, quod prehabita deliberatione condigna juxta solitum, ut moris est, & consuetu. dinem hactenus observatam requisitioni ad hoc avunculi mei carissimi Guilhelmi de Goneistan non obmissa, discretum virum honorabilem, justum, idoneum, & honestum in Potestatem Tarvi E quemeunque qui faciat ea que debeat placuerit, eligatis, per quem honor, status Regis ac nostri, Com. & hominum. Civitatis Tervisii augmentatione debita procuretur. Dat. XXIII. lunii decima Indictione.

- 15,000

Num, MLI. Anno 1327. 25. Giugno.

Il Re provede ad alcuni disordini che inserivano a' discrivuali alcuni Capisani del Terrisorio Trivigiano. Ex apographis in tabulario Civitatis Tarvisii.

Henricus dei gratia Bohemie & Polonie etc. prudentibus & discretis viris Conradino de Buchis Potestati , Ancianis , Confilio, & Comuni Civitatis Tervisii fidelibus suis dilectis gratie fue plenitudinem cum falute. Ad fubmovendum gravamina, que per Capitaneos Castrorum Montisbellune , & Vidori diftrictualibus ibidem inferuntur, prout querelle veftre feries continebat, quam prudentes & discreti viri Andalus de Resio. & Floravantus de Bursio ambaxiatores vestri coram noftra excellentia legaliter proposuerunt, sic providimus, & decrevimus, quod eildem Capitaneis certa summa pecunie pro falario deputerur, qua contenti nullam de cetero dictis diftrictualibus inferant angariam in feno, lignis, vel quibulve aliis factionibus, salvis tamen custodiis sufficientibus, & necessariis, que predictis caftris prestare debebunt. Hoc etiam decernimus, quod prefacti. Capitanei , & Capitanei aliorum Castrorum ad Comune Tarvisinum pertinentium, sive per theutonicos, sive per latinos teneantur, de nulla jurisdictione ubi se ulterios intromittant, sed omnes districtuales suis in Civitate Tervisii iudicio respondeant sicut antiquitus fuit solitum, & consuetum, exceptis Coneglano & Castrofrancho, quibus corum judicio reservetur. De jurisdictione vero Mestri, quia nondum plene sumus informati, latius intendimus deliberare. Si vero Capitanei prefati, quod non credimus, contra predictam nostram provifionem, aliqua vellent inferre gravamina, aut fibi jurifdictionem ulurpare, comisimus, & auctoritate presentium committimus fideli nostro Henrico de Rotempurch Magistri Curie Capitanco Tarvissi, quod cos debear cohercere. Datum in monte S. Zenonis anno domini MCCC. vigefime septimo, die XXV. Juaii, Indictione X.

. Num.

21.50

Num. MLII. Anno 1 127. 25. Giugno .

Il Re di Boemia serive a' Trivig! che dar debbano a Guglielmo da Onigo a risolo di livello perpetuo due manji di terra posti nelle pertinenze di Montebelluna. Ex apographis in tabusario Civitatis Tarvisti.

to state of

a me an int

Henricus dei gratia Bohemie & Polonie Rex, Karinthie Dux; Tirolis, & Goritie Comes, Aquilejensis, Tridentine, & Eriximenfis Ecclesiarum Advocatus, & tutor patruelis nostri-dilecti Joannis Henrici fpectabilis Comitis Goritie Civitatis; & diftris Aus Tervifii auctoritate regla Vicarins Generalis, prudenti & diferero viro Contadino de Buchis Porestati Tarvisti gratiam funn & omne bonum. Justis petitionibus nobilis militis Guilielini de vonicho favorabilem cupientes prebere confensum, tibi & proenvatoribus Com. Tervifit auctoritate presentium committimus, & mandamus, quatenus duos mansos Com. Tervisii jacentes in Carpano plebis Montisbellune, quorum unus regitur per Jacobum Gorge, & alius per Franciscum de Acorti de dicto loco cidem Guilielmo ad livellum perpetualem solvendo viginti libras denatiorum annuatim, dum tantam majorem summam folvere non confueverint, ad quam eundem Guilielmum tenere volumus, si amplius folvere consueverunt, dare & concedere debeatis statuto aliquo Com. Tarvisii non obstante . Datum in monte S. Zenonis anno dom, millesimo trecentesimo vigesimo feprimo die XXV. Junii.

Numa MLMI. Anno 1327. 25. Giugno.

Enrico Re di Boemia comanda che fosse assegnato salario a' Capitani de Casselli del Trivigiano, levando loró ogni giudicatu: ra: Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Henricus dei gratia Boemie, & Polonie Rex, Carinthie Dux, & Goritie Comes, Aquilejensis, Trid. & Brixinens. Ecclesiarum Advocatus, Tutor Patruelis nostris Joannis Henrici speciabilis Comitis Goritie pro regia majestate Civit. Ter. & districtus Vircarii generalis prudentibus, & discretis viris Coradino de Bachis Potestai - - - Antianis - - - Consilio, & Com. Civit. Ter. fidelibus suis dilectis gratie sue plenitudinem cum salute. Ad submovendum gravamina, que per Capitaneos Castrorum Montisbellune & Vidori districtualibus sibidem inferuntur, prout querelle vestre series continebat, quam prudentes, ac discreti viri Andalus de Rexio, & Floravantus de Bursio Ambavatores vestri coram nostra Excellentia legaliter proposuerunt, sie pro vidimus, & decrevimus, quod essenti nullam de cete roeste Toma IX.

T46 DOCUMENTI. quibulvis aliis factionibus, salvis tamen custoditis sufficientibus, & necessariis que predictis Castris prestari debebunt. Hoc etiam decrevimus, quod prefati Capitanei, & Capitanei omnium aliorum Castrorum ad Com. Ter. pertinentium sive per Theotonicos, five per Latinos teneantur de nulla jurisdictione, ubi se ulterius intromittant, sed omnes districtuales sui in Civitatis Terv. judicio respondeant, sient antiquitus fuit solitum, & consuctum, exceptis Coneclano, & Caltrofranco, quibus eorum judicio reservetur. De Jurisdictione vero Mestri, quia nondum plene sumus informati latius intendimus deliberare. Si vero capitanei prefati, quod non credimus, contra predictam nofiram provisionem aliqua vellent inferre gravamina, aut sibi jurisdictionem usurpare, commismus, & auctoritate presentis committimus fideli nostro Henrico de Rotemburch . Magistro Curie Capitanco Ter, quod cos debeat carcerare.

Data in Monte S. Zenonis anno Domini MCCCXXVII. die

XXV. Junii . Indict. X.

Num. MLIV. Anno 1727. 2. Agosto.

Comando penale de' Trivigiani a Rizzardo Caminese di far un pagamento al Dominio Veneto . Tratta dal Cod. docum. Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Conradinus de Buchis Pot. Ter. tibi Rizardo qu. dom. Seravalli de Camino districte pena, & banno quingentarum librarum parvorum per hec scripta committimus, & mandamus, quatenus cum Ambaxatores Comt Ter, qui funt Venetiis causa solvendi quamdam quantitatem pecunie Dom. Duci, & Com. Venotiarum, & ctiam contineatur, quod tu debeas folvere etiam aliam quantitatem pecunie ipsi Doin. Duci, & Com. Venetia-rum nobis significaverint, quod dictus Dom. Dux petit dictam tuam quantitatem, ideirco tibi precipimus, & mandamus tenore presentis, quod dictam tuam quantitatem solvere debeas ipsi Dom. Duci, faciendo ipse Dom. Dux tibi restitui tua jura, & rationes, secundum definitionem ipsius Dom. Ducis, alioquin contra te ad bannum graviter procedemus, justitia mediante . In cujus rei testimonium presentes litteras sigillo Com. Ter. fecimus roborari. Data Ter. die Dominico II. Augusti Ind. X.

Num. MLV. Anno 1327. 3. Agofto.

Geleste, e provigioni de Trivigiani per preparamenti ne luogh; contigui a consini di Trivigi, e nuovi legni contra i Capitani de Castelli. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Conte Scotti N. 6.

Eodem Millesimo, MCCCXXVII. Ind. X. die Lune III. Augufli Curia Antianorum Com. Ter. in Camino consueto palatii
dicti Com. ad sonum Campane, coram dicto Dom. Pot. ut moris est, congregata, proposuit idem Dom. Pot. petens sibi Conslium exiberi, quid faciendum sit super novitatibus; & apparatibus, que siunt ad presens in partibus proximis, & contiguis
districtus Tar. cum relatum sit ipsis Dom. Pot. & Antianis,
quod hoc possit imminere periculum Com. Ter. si aliud non
provideatur per Com. Ter.

Dom. Marcus de Aldemario Antianus Com. Tat. super dicta proposta consuluir, quod requirantur circa XL. Sapientes de melioribus Civitatis qui cras summo mane esse debeant in camino Antianorum coram distis Dom. Pot. & Antianis, & quod nova predicta proponanturinter cos, & secundum quod tum ipsi Dom. Pot. Antianis, Curie, & Sapientibus videbitur, sic procedatur & siat, & quod noste sutura fieri debeat bona custodia in Civitate Ter. Quod quidem Consilium sirmatum suit per XII. Consiliarios concordes, nemine discrepante, ut consuluit discus Dom. Marcus Antianus.

Firmatum fuit per XII. Confiliarios concordes de dicta Curia, nemine discrepante, quod Dom. Guecello Advocatus, & Dom. Gherardus de Vulnico Antianus ire debeant ad Dom. Vicecapitaneum, sibique exponant novitates, & gravamina, que infertuntur, & fiunt per Capitaneos Castrorum subditis ipsis Castris districtualibus Com. Tar. & ipsum Dom. Capitaneum rogent, quod iterum mittat unum suum nuncium per castra iterato, qui nuncius ipsis Capitaneis precipiat, quod desinant a molessis, & gravaminibus, quas faciunt dictis nostris districtualibus, ut consuluir dictus Dom. Marcus. Et hoc cum ipsi Capitanei litteris sibi presentais per Dom. Bonum de Millemarchis, & Ambaxate sibi, sace per ipsum obedire noluerint.

Firmatum fult per omnes Antianos de dicta Curia, nemine diferepante, viva voce, quod fiat bulleta de XXV. fold. groff. Bellenzerio de Zaranto Notario ituro pro Ambaxatore Com.

Tar. ad Dom. Regem Boemie, Ducem Carinthie &c.

Num. MLVI. Anno 1327. 4. Agosto:

Lettera del Doge al Comune di Trevigi che prolunga il tempo d'un Trattato co'Trivigiani, Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Joannes Superantio Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Dux, Dom. quarte partis , & dimidie totius Imperii Romanie, Nob: & Sap. Viro Corandino de Buchis de Brixia Por. Antianis, Confilio, & Com. Tervisii Amicis dilectis falutem . & fincere dilectionis affectum . Intellectis litteris veftris, & ambaxata ambaxatorum vestrorum prudentium Virorum Andalo de Rescio, & Nicolao de Aldemario juris peritorum nobis prudenter exposita, Nobilitati vestre rescribimus quod desiderantes vobis in omni possibili complacere sperando sic esse velle vestrum nobiscum, requisitionem vestram, & Ambaxatorum vestrorum ipforum duximus benignius acceptandum, prorogantes tractatum uique ad S. Andream proxime venturum: & fi ante pervenerit. Capitaneus vester, quod infra XV. dies post ejus adventum vestres tractatores Venetias transmittatis: cum conditione quod frumentum & fruges noftrorum fidelium conduci Venetias permittantur. sicuti si pacta tractata forent utriusque firmata, quia hoc et rationabile postquam ad vestri petitionem consensimus prorogationi prefate . Et super hoc nobis vellitis breviter respondere. Data in nostro Ducali Palatio die IV. Augusti Ind. X.

one Dacker Inlance are 14. August 11th A

#### Num, MLVII. Anno 1327. 5. Agosto.

Ambasciata de Trivigiani in risposta della lettera Ducale son praddetta. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti Num. 6.

Hec'est forma Ambaxate, quam sacere debent discreti viri Dom. Marcus de Rexio, & Petrus de Valle Ambaxatores Comamunis Terv. ex parte Dom. Pot. Confilit, & Com. Ter. inclito, & Excelso Dom. Dom. Joanni Superantio Venetiatum, Dalamatie, atque Chroatie Duci, &c. & Com. Venetiatum,

In primis salutatione, & reverentia decenti premissa, dicant, & exponant, quod Com. Ter. reverenter regratiatur Ducali magnitudini de eo quod eidem placuit trastatum hinc inde celebratum usque ad S. Andream prorogare, quia interim Capitantus Ter. Christi duce potentia, versus partes Ter. diriget suos gresus, cum quo capitulum dicti trastatus disponi poterit sicur, decet.

Item dicant, & exponant per Com. Terv. insendens sempes, vobis Ducalis Celifitudinis prebere consensum; & utivera ami etita, que semper viguit, atque viget inter utrumque Comune.

cum

DOCUMENTI.

tum augmento perduret, quod affictus suorum sidelium terraz rum quas habent in districtu Ter. ob reverentiam ipsius possine Venetias conduci, duxit plenarie resonnandum, & quod placent ipsi Dom. Duci, & Com. Venetiarum taliter providere, quod affictus versees dumtanat non ipsorum pretestu bladum aliquod contra veritatem, vel legumen aliqualiter conducatur: quia quandoque occasiope liciti multa committuntur illicita.

# Num. MLVIII. Anno 1327 10. Agosto.

Avvist di Padova al Comune di Trivigi de preparamenti accennati di sopra e risposta, e risoluzione di Trevigi sopra di ciò. Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Curia Antianorum, &c. Firmatum fuit per XII. Antianos concordes, nemine discrepante, quod infrascripte littere, & ambaxata Dominorum Vice capitanei, Pot. Antianorum, Gastaldionum, & Com. Civit. Pad. proponi debeant in Consilio XL. int consuluit Dom. Beraldinus de Taserio Antianus Com. Ter. que littere, & ambaxata leste prius sugrunt in ipla curia per me Nora infrascriptum, quarum litterarum, & ambaxate tenor talis est. Militi probate sidei, virtutis, & sapientie, Dom. Guilelemo de Garlenstan Vicecapitaneo Civit. Tar. nec non peramandis fratribus suis Dom. Corandino de Bucchis Pot. Antianis, & Com. Civitatis ejussem, Hengelmarius de Villandres Vicecapitaneus, Paxinus de Grifis de Brixia Potestas, Antiani, Gastaldiones, & Com. Civit. Padue, quam sibi salurem. Quod discris Ambaxatoribus nostris Dom. Schinelle de Doto legum Doctori, Philippo de Peragia, & Nicolao de Abbatis vellisis credere, ut rogamus.

Data Padue VIII. Augusti Indict. X.

Hec est forma ambaxate fiende ex parte Dominorum Vicecapitanei , Potestatis, Regiminum Comunis, & hominum Civitatis Pad. Dominis Capitanco, Pot. Antianis, Dom. & hominibus Civ. Ter. per Sapientes, & discretos viros Dom. Schenellam de Doro Doctores legum, Philippum de Peragia, Nicolaum de Abbatis Ambaxatores dictorum Vicecapitanei, Regiminum, Com. & hominum Padue: Videlicet quod fraterna falutatione premissa dicant, & exponant, quod ipsi Vicecapitaneus, Regimina, & homines Civitatis Padue pro firmo habentes quedam fieri guarnimenta, & munitiones in partibus circumstantibus Civit. Tat. in grave damnum, & dedecus, & prejudicium Domini Regis Bohemie, & Ducis Carinthie Domini dicharum Civitatum Pache & Tar, ac subversionem status dicharum Civitatum intendunt , & optant dictis guarnimentis, & munitionibus refiftere viriliter tam in defensionem Civitatis, & hominum Tervisii, quam Civitatis Padue: intendentes, & reputantes omnes molestias, & înjurias, que fierent Com, & hominibus Tar, proprie fieri Com. 1000

DOCUMENTI.

& hominibus Padue & ab ipsis Capitaneo, Regiminibus, & hominibus Ter. scrutentur, & sciant, quod ipsi ita intendunt defensionem distatum Civitatum Padue & Ter. cum ipsis Paduanis quandocumque etiam imposterum partecipare, & si ipsi de Tar. hoc intendunt, hoc requirant ad hoc ut predista non verbis, sed sactis explicentur quod per ipsa Comunia pastis, & conventionibus ponantur in ordine, ita quod deinceps certum sir inter ipsa Comunia per ipsa partes debeat observari. Et circa predista dicant, & exponant omnia que in predistis putaver int convenire.

Dal Configlio di XL. fu rimessa al maggiore, ed in questo Dom. Beraldinus de Caserio Antianus Com. Tar. pro se, & aliis suis sociis Antianis dicti Com, super dictis litteris, & ambaxiata Ambaxatorum Com. Padue consuluit, quod respondeatur dictis ambaxatoribus, quod semper fuit, & eit, & erit intentionis , & firmi propositi Dom, Potestatis , Com. & hominum Civitatis Ter, quod ille verus amor, & fraternitas, que inter utrumque Com, fuit temporibus retroactis continue perseveret, ut hactenus consuevit, Et quod Tervisini intendunt habere Dominos Paduanos pro fratribus, & amicis, ficut unquam habuerunt ad ca que cedant ad honorem, & magnificentiam Domini nostri Regis Boemie, Ducis Carinthie &c. & maxime cum utraque Civitas sub uno Domino, & Dominio protegatur, ad reliqua vero in ipfa ambaxiata contenta consuluit ; quod per dictam Curiam Antianorum eligantur duos tractatores de melioribus Civ. Ter. qui simul cum tractatoribus Com. Pad. in loco ordinando per partes debeant convenire ad tractandum, & componendum, & pasciscendum ea que pro honore dicti Domini nostri Regis, & pro utilitate, & statu pacifico utriusque Com. crediderint convenire, & ea que tractaverint, & fecerint, reduci debeant ad presens maius Consilium; dum tamen hoc procedat de voluntate, & beneplacito Dom. Vicecapitanei Civit. Ter.

Fu presa, ed agli undici furono eletti Beraldino da Cassoro , Gerardo Baldachini ed Odorico Touresano de Touris per trattare con que'di Padova.

Eodem Millesimo, MCCCXXVII, Ind. X. die Lune XVII. Augusti Consilio majori Com. Tar, in minori palatio ipius Com. coram supradicto Dom. Vicario ad sonum campane, & voca preconia more solito congregato propositi idem Dom. Vicarius, & petiit sibi consilium exiberi, quid faciendum sit super verbis tractatus relatis, & expositis in presenti majori Consilio per Nob. & sapientem virum dom. Beraldinum de Caserio tractatorem electum pro parte Com. Tar, una cum Dom. Odorico Touresano de Touris, & Gerardo de Baldachinis tractatoribus dicti Com. Tar. & colloquiis per ipsos tractatores sactis, & habitis cum tractatoribus Dominorum Potestaris, Capitanci, & Com. Padue, cum alias sirmatum fuerit per majus Consilium quod ea que sacta, & tractata forent reduci, & referri debercet in ipso consilio,

Dom, Beraldinus de Caserio Antianus Com. Tar. pro se, & aliis suis sociie Antianis dicti Com. per dicta proposta consuluir, quod per Com. Tar. mittantur Ambaxatores ad Dominum Regem Boemie Ducem Catinthie &c. super coloquio, & tractatu habito inter tractatores utriusque Comunis intentionis Comunis, & hominum Tar. super ipso tractatu plenius informatos, & ea que ipsi Ambaxatores reportaverint ab ipso Domino Rege tunc majori Consilio reducantur, & proponantur, & quod tunc per ipsum majus Consilium sirmabitur, roboris obtineat firmitatem. Et respondeatur Dom. Pot. Capitaneo, & Com. Padue, quod predictos nostros Ambaxatores mittere intendimus de presenti ad supradictum Dominum Regem super predictis.

Fu presa,

### Num. MLIX. Anno 1327. 20. Agosto.

Consulta de' Trivigiani e risoluzione interno all'estorsione de' Cae pirani di Vidore, e Montebelluna. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

In Christi nomine amen. Anno MCCCXXVII. Indict. X. die Jovis XX. Augusti Curia Antianorum, & Com. Ter. coram sapiente viro Dom. Gerardo de Durantis de Parma Judice Vicario Nob. Viri Dom. Corandini de Buchis de Erixia Pot. Tar. adfonum Campane more solito congregata, proposuit idem Dom. Vicarius in ipsa curia, presentibus certis sapientibus ad hoc specialiter convocatis, quid faciendum sit super eo quod homines de Montebelluna, & aliarum Villarum facientium cum Castro Vidori conqueruntur gravanter; quod per Capitaneos, seu Vicapitaneos distorum Castrorum, & per corum familiares violenter, & enormiter sunt noviter derobati de corum bestiis, & aliis rebus, & quod sps. Galianei, & Vicacapitanei cos gravare non desinunt ultra limitationes alias sactas per Com. Terva de custodibus, & aliis gravaminibus importabilibus.

Dom. Berardinus de Caserio Antianus super dista proposa consuluir, quod de sapientibus, & Antianis presentibus cligantur quartior, qui statim ire debeant ad Dom. Viccapitancian, ut cum instanter rogent, quod mandet & precipiat Capitancias de Montebelluna, & de vidoro, vel corum viccapetentibus, quod restituant ea que violenter modo noviter acceperunt nostris districtualibus, & quod cos non gravent de custodibus ultra limitationes sastas; Quod si non secerint inter hodie, & cras ante campanellam, bene quidem, sin autem, sieri, & formari debeat proposta super sistis, & aliis dependentibus, & connexis, quo proposta super formata, & sistmata habeatur, secundum quod

inferius continetur,

Quod quidem confilium firmatum fuit pet XVII. Confiliarios concordes duobus discrepantibus.

152 DOCUMENTIN

infrascripti sapientes ibidem suerunt electi ituri ad Dom. vice Capitaneum ad faciendum ea que continentur in resormatione predicta, videlicet

Dom. Reprandinus de Vidoro -

Dom. Ivanus de Camino Dom. Jacobus de Pagnano.

Hec est provisio facta per Curiam Dominorum Antianorum juxta formam reformationis predicte . Cum propter graves , & intollerabiles oppressiones, molestias & novitates, que contirue per Capitaneos Castrorum Com. Tarvisti & ejus Vicecapitaneus, officiales, familiares, & corum vicesgerentes fiunt " nostris, & Com. Tar. subditis, & subiectis, & maxime noviter per Capitaneum Vidori, officiales, & familiares ipfius, qui violenter cogunt, & cogere volunt homines, & singulares persopas plebium, & regularum facientium cum Castro Vidori, solvere quasdam expensas factas circa laborerium dicti Castri, quod laborerium homines dictarum Villarum revera fuerunt fuis fudoribus, laboribus, & expensis, & pro eo quod Marici, & homines dicti loci recufabant solvere dictas expensas, ipse Capitaneus Maricum Capitis plebis carcerari fecit, & suass bestias derobari: & etiam cum a quodam alio marico sue plebis pro eo quod non paravir sibi unum prandium pro C. personis, seenritatem C. Librarum requirit ab eo. Et quia ipfam fecuritatem non fecit, ipsum Maricum carcerari fecit, & ipsum non vult relaxare nisi prius folvat L. Libr. par. Item quia Capitameus. de Montebelluna, & ejus officiales tempore presentium novitatum in dicto Caftro Montisbellune, pro cuftodia ipfius Caftri recusat recipere unum Capitaneum Civem Civit. Tar. cum quibusdam peditibus deputatis per Dom. Vicecapitaneum, Sapientes, Antianos, & Com. Tar. pro custodia disti Caftri . Et cum omnia predicta que fiunt per dictos Capitaneum, & ejus. Officiales, & maxime per illos de Montebelluna, & de Vidoco fint contra honorem Dom. Regis Boemie, Ducis Carinthie, &c. & contra honorem Capitanei nostri, & Vicecapitanei, & statum pacificum, & tranquillum Civ. Tar. & districtus. Et superspredictis oppressionibus, molestiis, & violentiis, ac novitatibus sepe, . & sepius Dom. Potestas, & eius Vicarius, Antiani, & Sapientorm instantia rogaverunt Dom, Vicecapitaneum , ut faceret quod predicta cessarent, & predicta de causa sple Vicecapitaneus plures Nuncios, & litteras miferit ipfis Capitaneis, ut defifierent a predictis, & tamen non definant, providerunt predictus Dom. Pot. & ejus Guria Antianorum quod prefens proposta proponatur in Confilio XL. Com. Tar. & fi predicto Confilio XL. placuerit, tune proponatur in majori Confilio dicti Com. quid fit faciendum fuper predictis.

Die Vener's XXI. Augusti.
Dom. Reprandinus de Vidoro Iud.

Dom. Gerardus de Vulnico

Ser Ivanus de Cainino

Ser Jacobus de Pagnano

Sapientes qui fuerunt ad Dom. Vicecapitaneum super predictis retulerunt dicto Dom. Vicario, quod ipse Vicecapitaneus jam miserat nuncios, & litteras dictis Capitaneis, & quod respondent, quod nolunt restituere aliquid, nisi siat eis solutio de corum salariis.

Fu portata a' Configli di XL. e Maggiore, e approvata da questo, che decretò la elezione de' Savi per eseguirla.

#### Num. MLX. Anno 1327. 28. Agosto.

Richiesta del Doge che sossero spediti a Venezia tre Trivigiani, per inquirire di un assassimi macchinato contro Guecellone Tempesta: come n'era stato il Governo Veneto da' Trivigiani rigehiesto. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti Num. 6.

Joannes Superantio Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis & dimidie totius Imperii Romanie Nobilibus, & Sap. Viris Pot. Antianis, Confilio, & Communi Civitatis Tarvisii amicis suis dilectis salutem . & fincere dilectionis affectum. Coram officialibus nostris de nocte fasta querela per providos viros Floravantum de Bursio Judicem, Marcum de Resio, & Petrum de Valle cives vestros pro parte Nobilis militis Guecellonis Tempefte Advocat. Terv. de quadam affaffinatione in Civitate veftra tractata, que in personam dicti Advocati committi debebat; ipsi nostri Officiales super dicha querela prout debebatur pro honore dicte Civitatis noftre processerunt, & inquisitionein fecerunt. Postmodum autem nuper honorabiles, & prudentes Ambaxatores vestros gratanter re-cepimus, & audivimus, que ex parte vestra exponere voluerunt, quibus respondimus, & vobis etiam respondemus , quod mala quelibet, & precipue que in Civitate nostra parantur quam mudam ab omni macula reddi que aliis defideriis nostris cupimus, nobis displicent, sicut possunt, & ad eorum persecutionem, & indignationem veri sumus semper soliciti, ut debita justitia subsequatur. Et quia dicti Ambaxatores vestri dixerunt nobis quod si aliquid per vos pro habenda verirate fieri volebamus, parati cratis id ducere ad effectum; & nos habeamus per dictos officiales noftros quod eos oporteat habere coram se Nicolaum de Canaro qui fuit auctor dicti tractatus, & Vivianum Morgante, & Joannem de Ferraria qui debebant di-Ram assassinationem complere, fine quibus non possunt habere veritatem dilucidam dichi facti. Placeat vobis iplos tres nobis transmittere, ut veritate negotii clare cognoscere valeamus, & per hoc facere quod fit justum. Cum dichi officiales noftri habeant per relationem predictorum civium veftrorum inimico.

DOCUMENTI.

rum dicti Advocati, quod dicti Vivianus, & Joannes sunt ad fipendium vestrum ibi, & dicti Advocati, & eriam habeant, quod Nicolaus presatus in sero precedenti diem, quo coram eis fuir sacta dicta querela, suir in domo habitata per dictos vestros cives in Venetiis, & suit locutus cum eis, propter quod sirmiter credimus quod sir ibi.

Data in nostro Ducali Palat. die XXVIII. Aug. Ind. X.

Num. MLXI, Anno 1327. 10. Settembre.

Permissione data dal Comune di Trivigi a que di Vidore, e della Vald dobiadine di potersi difendere da nemici Tedeschi ed Isaliani. Tratta dal Cod, documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Nos Coradinus de Buchis Pot. Ter. Antiani, Confilium, & Com. Civit. Tarvifii Universis, & singulis hominibas, & perfonis plebis regularum de Vidoro capiti Castri dicti loci, totiusque contracte Valledobladinis presentibus facimus fore notum, quod per nos, & nostrum majus Confilium provisum extitit, & firmatum quod vos libere, & simpune positis resistere, & vos defendere a quibuscumque hominibus, & personis tam Theotonicis, quam latinis forensibus volentibus vobis injuriari, derobari, vel modo aliquo indebito violare. Et pro predictis vos volumus non latere, quod si pro desensen vestra contigerit vos aliquos ledere tam in persona, quam in havere, sic vobis injuriantes, hoc impune concedimus sieri posse, neccontra vos pro predictis aliqualiter procedetur. In cujus rei testimonium presentes sigilii Com, Ter, justimus impressione munit.

Data Ter, die Jovis X. Septembris Indict. X,

Num. MLXII, Anno 1327, 13. Settembre.

Lettere de Trivigiani al Doge di Venezia in ringraziamento per la buona disposizione di castigare quelli che hanno tentato di ammazzare Guccellone Tempesta. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Incliro, & Excelso Dom. Dom. Joanni Superantio Dei gratia Venetiarum, Dalmatie atque Croatie Duci, nec non quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie Dominatori dignisimo Corandinus de Buchis Pot. Antiani, Consilium, & Com. Civitatis Ter. salutem cunstis selicitatibus opulentam. Litteras Dominationis vestre recepimus grata manu, quibus comperuimus, evidenter, quod citca executionem justitie super delicto ortibiti per Jacohum de Azonibus contra Nob. Dom. virum Guecellonem Tempesta Civem nostrum dilectum orride perperratum se osfert vestra celssitudo justitie repleta virtute intendere, sicut decet, & Du-

& Ducali magnitudini convenit in predictis. Pro quibus asturgimus ad gratiarum actiones uberrimas, & secundas Nicolaum
de Canaro, Vivianum distum Morgante de Venetiis, & Joannem
de Ferraria, quos vestra justitia petebat epistola, quamquam hujus criminis insontes existant, immo per eosaem criminis attocitas directa consistit, si in nostri potentia, & districtu degerent, ut voris vestris farissactionis debitum redecretur, quam
citius mitteremus. Attamen quamquam ex abundanti procedat,
quia inimicus hoc nititur accepimus, magnisicentiam vestram
predictis vos totaliter habeatis, quod inde justitie, & honori
vestro reddatur, quod divine legi & humane consonet, ut soleris.

Data Tervisii die XIII, Septembris Ind. X,

Num, MIXIII. Anno 1327. 18. Settembre.

I Trivigiani fanno al Re un compassionevole ritratto delle cruadeltà, e violenze che i Capitani di Montebelluna, e di Vidore ustavano sopra i miseri villici, e lo pregano di rimuoverli, Ex apographis in tabulario Civitatis Tarvisti,

Multe serenitatis & excellentie dom, dom. suo speciali dom. Henrico dei gratia Bohemie & Polonie Regi &c. sui Conradus ds Bucchis de Brixia Potestas, Anciani, Consilium, & Comune Civitatis Tervisii se cum humili recomendatione promptos in omnibus famulari. Plangit tota Civitas, & populus nimis turbatus triffatur, de tam orribili cuneta desolatione majoristrage. quam Capitanei vestri de Vidoro, & Montebelluna per corum vices gerentes de districtualibus - - - - committunt, etiam lapides res inanimate de ipsis percipiunt ad lacrimas. Nam cotidie nullo mediante intervallo affliguntur tum fuarum rerum ; & bonorum rapina, tum suarum personarum illatis vulneribus; tum etiam quia orridis carceribus mancipantur, nulla super hoc ratione pregente, sed potius crudelitate, anxietate, & eis omni turbine suadente, hinc spolia, inde crudelia oriuntur, non creditur quod Saraceni, quibus lex Christiana non lucet . tantas inhumanitates in Christianos infigere paterentur, pro quibus cogimur in amaritudine consumere dies nostros, destruetis pulsisque rusticanis terrarum cultoribus, quod facturi funt urbani Cives, quos ad aratrum manus ducere experimentum non docet. Hos, pro dolor, videmus regie cellitudinis robore destitutos, nobis regales litere super his destinate nil profuere. nil preces Vicecapitanei magistri Curie relevant, nil supplicationes potestatis, & hominum Civitatis veftre Tarvisii adducunt Confilii, nihil humanitatis curialitas precaminum, interventus placibilitas comperatur, nescimus nobis super hoe consulere, nec quod facere nos decear eogitamus per faciei fauces lacriDOCUMENTI

elarimas emanare, & genas togafque scindere. Quare regio cessitudini supplicamus devote, quatenus dictos Capitancos digra regie Majestatis serenitas removere dignetur, & ad ipsorum casationem exigentibus suis culpis procedat, noc non omnes Capitaneos districtus Tarvisti, Capitaneo subeste disponar; non satis videtur rationi consentaneum quod qui capiti preesse dignoscitur ceterorum membrorum compago ab codem totaliter dia supplication, nam tota provincia ab una monarchia regi utile jam expertum est. Alioquin districtus noster Tarvisti totis laboratos ribus remanet denudatus.

Datum Tervisii die XVIII. Septemb. Ind. X. MCCEXXVII.

Num. MLXIV. Anno 1327. 19. Settembre.

Indolenze de' Trivigiani portate ad Enrico Re di Boemia, e Polonia per l'estorsioni de Capitani delli Castelli. Tratta dal Code documenti Trivigiani Co. Scotti N. 62

Serenissimo Principi Dom. Henrico Dei gratia Boemie, & Po-Ionie Regi &c. advocato, speciali Dom. suo Coradinus de Bochis Potestas, Antiani, Consilium, & Com. Civ. Tar. cum hua. mili recomendatione, & devotione se ipsos. Quanto magis cum Capitancis Castrorum districtus Tar. in suis honoribus, & profectibus nititur caritatis debite, & dilectionis vinculo obligari, tanto ferocius rapinis, & captivationibus dediti districtualibus . ipforum castrorum captivationes indebitas inferunt, & rapinas nullam reverentiam, nec obedientiam regalibus litteris pretendo dentes. Nam Capitanei de Montebelluna, & Vidoro, de corum convicinis, & adiacentibus ipsis castris ceperunt, & ipsos detisnent carceratos, & ad illos redimendo libras feptingentas, & quinquaginta parvorum per Dom. Gerardum de Baldachinis Camerarium voftrum oportuit fibi dari dicentibus, & affirmantibus, quod si infra XX, dies sibi non providebitur integraliter; de suo salario ordinato, ad captivationes, & robationes pri-Binas, ommissis ammonitionibus, & litteris quibuslibet reverentur. Quare Serenitati velbre inftantislime supplicamus, quatenus omnia Castra districtus Tar. & precipue Castrum Montisbellune, & Vidori pro salute Civitatis Ter., & districtus in. menu magnifici, & potentis militis Dom. Henrici de Rotemburg Capitanei Civit. ejusdem celeriter affignare dignemini , ficut eidem ipfa Civitas per Regalem Excellentiam extitit affignata, ut per ipsius Capitanei gubernationem omnis materia scandali recidatur; & ex inde nos vestri nominis gloriam, & honorem staw pacifico perfrui valeamus. Alias autem l'abitatores & districtuales dictorum Castrorum vestre potentie brachio destituti, desperatione, & desolatione previis cogentur, propriis relictie laribus, mendicare . Quapropter iterum eum inftantig fuppli-

DOCUMENTI. Supplicamus , ut predictis Clipcum celeris desensionis inveniat

Regla ceffitudo.

Data Tar. die XIX. Septembris Ind. X.

Num. MIXV. Anno 1327. 20. Settembre.

Lettera del Doge a' Trivigiani, che li assicura di procedere eris minalmente confro quelli che hanno tensaso di uccidere il Toma peffa . Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti Num. 6.

Joannes Superantio Dei gratia Venetiarum &c. Plures litteas, & Ambaxatas nobis hactenus mittere curaftis requirentes procedi, & fieri justitia debita super facto culpabilium occasio. ne accusationis facte contra virum nobilem Jacobinum filium qu. Altinerii de Azonibus coram officialibus nostris de Nocte'. sed ficut semper eisdem ambaxatoribus vestris respondimus. non fuit, nec est opus nos vel nostros officiales circa executio. gem follicitare justitie, quam fummo desiderio cupimus in cafibns fingulis nobis occurrentibus, secundum Deum, & honorem noftrum libere ministrare, & hoc vobis, & aliis fatis in dicho facto evidenter effe potuit manifestum per diligentiam & follicitudinem noftram, & officialium noftrorum adhibitam, & que adhibetur incessanter pro inquirenda , & investiganda clarissime veritate, ut inde fequi valeat effectus juftiție grațe Deo. Sed prout declaravimus vobis per alias nostras litteras pio habenda plene veritate predicta, expediens forer in noftra forcia habere Nicolaum de Canaro, Viviarum dictum Morgante de Venetiis & Joannem de Ferraria, qui tres de Maleficio allegato culpabiles refferuntur, unde cupientes ipsam veritatem plenarie cognofcere, & habere, ut quod requisitis sic instanter de prosecutione justitie valeat adimpleri, dilectionem & nobilitatem veftram requirimus, & rogamus attente quatenus vobis placeat predictos tres superius nominatos ad nostram presentiam sub fida cuftodia destinare ut per eos veritas sciri valear clarius, & cognosci, & per consequens fieri quod sit justum.

Data in noftre Ducali Palatio die XX. Septembrie Indictie

7 140 - 1 - 1

Num. MLXVI. Anno 1327. dopo i 19. Settembre.

Ambasciata di Trevigi al Re' Enrico interno alla Giudicatara di Mistre, e Castelfranco, al presidio de' Castelli, alle tirannie de' Capitari di Montebelluna, e Vidore, e intorno a certa discordia Civile di Padova. Tratta dal Cod: documenti Trivigiani Co. Scotti N. 6.

Forma ambanate exponende per Belenzerum de Zaranto Dom.

Regi Boemie .

Primo habet instare penes Dom. Regem, quod illud quod alias non suit declaratum per ipsum circa jurisdictionem Castri de Mestre, ut Capitaneus, qui erit Mestre nullo modo se intromittat de jurisdictione aliqua, nec jus dicat alicui persone, sed quod omnes respondeant in judicio coram Pot. Tar. & aliis officialibus, cum nullum sit dubium, quod Castrum de Mestre

numquam habuit aliquam jurifdictionem .

Secundo habet narrare Dom. Regi', qualiter Castrumfrancum habuit semper a Com. Tar. jurisdictionem posse cognoscere inter suos districtuales Villarum subjectarum dicto Castro usque ad fummam XX. librárum tantum in Civilibus, Et in Crimina. Jibus Consul, & officialis qui est ibi potest formare processus de quolibet maleficio comisso in villis subiectis dicto Castro, & processum habet mittere Dom. Pot. Ter. falvo quod quandocumque aliqua partium reclamarer se a tali processu, ipse Officialis necesse habet remittere partes , & quidquid fuiffet Dom. Pot. Ter. & quod pridie in litteris Dom. Regis reservata fuir jurisdictio Castrofranco, & sub pretextu illius jurisdictionis refervate, que est tantum, ut supra dictum est, Capitaneus hune vult districtuales suos gravare, & extorquere ab eis fenum, paleas, ligna, & alia victualia interpretando quod ista spectent ad jurifdictionem, quod est falfum. Quare placeat Dom. Regiordinare, guod Capitaneus fir contentus fuo falario, & non inferat gravamina subditis, sicut ordinatum est de aliis Capitaneis, & quod exerceat jurisdictionem consuetam habendo penes se unum vicarium de Terv. in Castrofranco, qui jus reddat pro ipso usque ad dictam summam, secundum formam juris, & Statutorum Com. Ter. vel saltem habeat unum Consulem in Castrofranco de Ter. qui jus reddat, secundum quod semper fuit ordinatum.

Tertio habet instare cum Dom. Rege, & Magistro Curie & cum Magistro Hendrico; quod cum dictum suerit in litteris Dom. Regis, quod solum custodes necessarii & sussicientes deberent requiri ad custodiam castrorum, & nune facta sit diligens inquisitio per Dom. Guilielmum Vicecapitaneum, seu ejus nuncios, & per homines Civit. Tar. per singula Castra quod possint custodire qualibet nocte unumquemque Castrum, & sussicientes successarios successarios

pita.

pitaneis Castrorum, quod dictis provisionibus sint contenti, & quod homines ultra numerum ordinatum pro custodia non ag-

gravent.

Quarto habet notificare Dom. Regi, quod Capitaneus de Vidoro, & Capitaneus de Montebelluna non observant mandata Dom. Regis, & per indirectum procurant molestare subdiros, quia cum prohibitum sit eis, quod non accipiant ligna, nec fenum, nec aliquamangatiam inserant eis, invenit aliam viam, quia ipse dicit, quod vult pecuniam pro reparatione Cakti, cum revera nullam secerit seaptationem necessariam, & dato quod secisset, sili circumstantes non tenerentur solvere, sed de Camera Dom. Regis deberet satisfieri, vel saltem per Com. Ter. Quare placeat Dom. Regi ordinare, quod predicta cessent, quia parum prodesset observare verba legis, & ossendere mentem. Et Capitaneus de Montebelluna capit homines, & ipso in carecte detinet, donee ab eis extorquet.

Quinto suplicet Dom. Regl, & Dom. Magistro Curie quod ipse Magister Curie cito veniat Ter. propter novitates aliquas, & aliquas discordias ortas in Civitate Padue, & ut homines Civit. Ter. securius permaneant, & persectius valeant conso-

lari

Sexto habet suplicare Dom. Regi, quod cum Capitanei Caftrorum, & maxime de Montebelluna, & Vidogo sint arrogantes, & nullo modo obediant litteris Dom. Regis, nec Capitaneo suo Civit. Ter., sice etiam stent pro majori parte temporis ad custodiam Castrorum sibi commissorum, sed porius dimittant certos suos familiares ad custodiam predictam, qui infinita mala secerunt, & faciunt, unde placeat dicto Dom. Regi pro cius honore, & maximo servicio Civitatis Terv. quod custodia Castrorum predictorum libere dimittatur dicto Magistro Curie qui ibidem, & ad custodiam dictorum Castrorum dimittat, & ponat tales Capitaneos, qui essem in omnibus obediant, sicut necesse est, cum per hoc multo melius sine aliqua comparatione custodientur Castra predicta, & cum majori com-

moditate, & in duplo, & cum minoribus expensis.

Septimo dicat, & exponat Dom. Regi, qualiter discordia orta est in Civitate Padue inter Dominum Nicolaum de Carraria, & Marshium & alios suos consortes de domo, propter quam discordiam Dom. Nicolaus absentavis de Civ. Padue. Considerantes Dom. Guilielmus Vicecapitaneus in Civ. Ter. & Dom. Ad vocatus, & Com. Ter. dictam discordiam posse maximum prejudicium generare honori Domini Regis, & Civ. Padue, toto corum posse interposuerunt partes suas pro concordio tractando, & quia timebant quod Dominus Nicolaus aliud non tractaret, miserunt ambaxatores suos Venetias ad eum, ortandos eum quod vellet esse amicus consortium suorum, & redire Paduam, & tractare honorem Domini Regis, & Com. Padue, secundum quod semper secerat. Qui Dom. Nicolaus respondit, quod ejus intentionis erat semper tentare sacere ea, que sint ad honorem Domini rentionis erat semper tentare sacere ea, que sint ad honorem Domini

DOCUMENTI.

mini Regis, & ad bonum ftatum Civit. Padue, fed ad prefens Paduam ire non haudebat nisi aliquam securitatem haberet. Et similiter miserunt Ambaxatores suos solemnes Com. & hominibus Civit. Padue, & illis de Carraria causa concordii trastandi, & reducendi distum Nicolaum ad concordiam cum consortibus fuis, qui Domini de Carraria absque consilio, & voluntate ceterorum hominum de Padua responderunt Ambaxatoribus predi-Sis, qu'od Com. & homines Civitatis Ter. non habeant fe intromittere de tali concordia, nec erat corum officium, fed illud concordium trastandum spestabat Dom. Regi, unde supliceter eidem Dom. Regi, quod postquam illi Domini de Carraria non habent gratum, quod bona fide fiebat, & tractabatur per Comune, & homines Civit. Ter. in bonum statum corum, quod Dom. Rex dignetur tractare, & ordinare dichum concordium ita, & taliter quod facilius, & melius possit Civitatem Padue pacifice, & quiete tenere.

#### Num. MLXVII. Anno 1327. 27. Settembre.

Risposta del Re a' Trivigiani significando loro d'aver scritto a' Capitani di Montebelluna, e di Vidore, che astener si dovessero da ogni violenza. Ex apographis in tabulario Civitatis Tatvisii.

Henricus dei gratia Bohemie, & Polonie Rex &c. prudentibus & discretis viris Conradino de Buchis - - - Potestati, - - Ancianis - - - Constilio, & Com. Tarvisii fidelibus suis dischis gratie sue plenitudinem eum salute. Super violentiis, modestiis, & captivationibus, quas Capitanei Montisbellune, & Vidori districtualibus ibidem inferunt, ut ex vestris litteris accepimus, sie nune distincte eisdem Capitaneis scribimus, quod non dubitamus eos de cetero ab hujustandi illicitis actibus abstinere. Quocirca sidelitatem vestram hortamur quatenus honorem nostrum, statumque Civitatis habeatis non aliter quam de vestra side considimus recomissos. Datum in Ispruch die XXVII. Septembris, Indictione X. MCCCXXVII.

#### FINE DEL TOMO NONO.



5-201-650

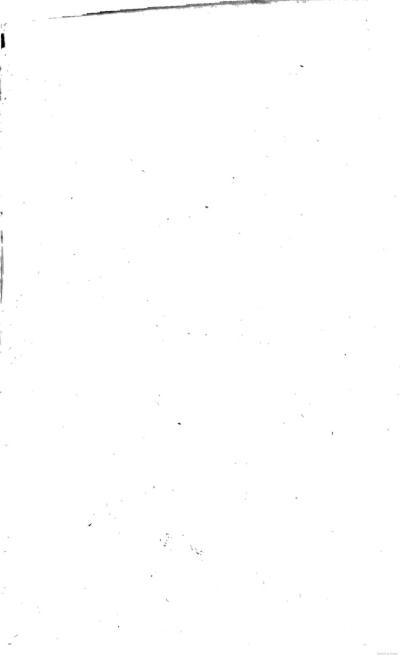

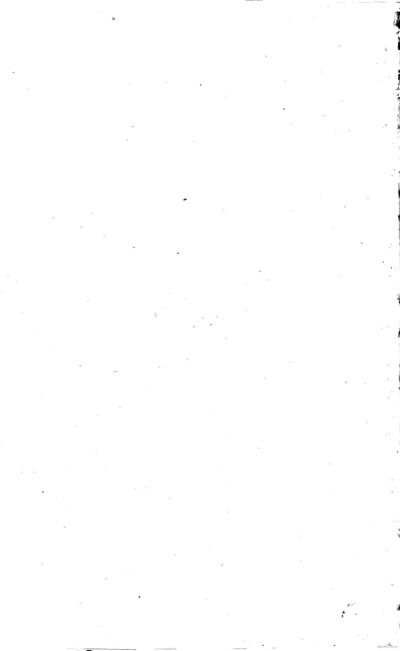



